# Rime

di Dante Alighieri

Edizione di riferimento: a cura di Gianfranco Contini e con un saggio di Maurizio Pertugi, Giulio Einaudi editore, Torino 1995

| 1          | Provedi, saggio, ad esta visione        | 1  |
|------------|-----------------------------------------|----|
| 1 <i>a</i> | Savete giudicar vostra ragione          | 1  |
| 2          | Per pruova di saper com vale o quanto   | 2  |
| 2 <i>a</i> | Qual che voi siate, amico, vostro manto |    |
| 3          | Lo vostro fermo dir fino ed orrato      | 3  |
| 3 a        | Non canoscendo, amico, vostro nomo      | 4  |
| 3 b        | Lasso, lo dol che più mi dole e serra   | 5  |
| 4          | Amor mi fa sì fedelmente amare          | 5  |
| 4 a        | Savere e cortesia, ingegno ed arte      | 6  |
| 5          | Se Lippo amico se' tu che mi leggi      | 7  |
| 6          | Lo meo servente core                    | 7  |
| 7          | La dispietata mente, che pur mira       | 8  |
| 8          | Non mi poriano già mai fare ammenda     | 10 |
| 9          | Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io    | 11 |
| 10         | Per una ghirlandetta                    | 11 |
| 11         | Madonna, quel signor che voi portate    | 12 |
| 12         | Deh, Vïoletta, che in ombra d'Amore     | 13 |
| 13         | Volgete li occhi a veder chi mi tira    | 14 |
| 14         | Deh, ragioniamo insieme un poco         | 14 |
| 15         | Sonar bracchetti, e cacciatori aizzare  | 15 |
| 16         | Com più vi fere Amor co' suoi vincastri | 16 |
| 17         | Sonetto, se Meuccio t'è mostrato        | 16 |
| 18         | De gli occhi de la mia donna si move    | 17 |
| 19         | Ne le man vostre, gentil donna mia      | 18 |
| 20         | E' m'incresce di me sì duramente        | 18 |
| 21         | Lo doloroso amor che mi conduce         | 21 |
| 22         | Di donne io vidi una gentile schiera    | 23 |
| 23         | Onde venite voi così pensose?           | 23 |
| 24         | «Voi, donne, che pietoso atto mostrate  | 24 |
| 25         | Un di ci venne a me Malinconia          | 25 |

| 26   | Chi udisse tossir ia mairatata           | 2) |
|------|------------------------------------------|----|
| 26 a | L'altra notte mi venne una gran tosse    | 26 |
| 27   | Ben ti faranno il nodo Salamone          | 27 |
| 27 a | Va' rivesti San Gal prima che dichi      | 27 |
| 28   | Bicci novel, figliuol di non so cui      | 28 |
| 28 a | Ben so che fosti figliuol d'Alaghieri    | 29 |
| 29   | Voi che savete ragionar d'Amore          | 29 |
| 30   | Poscia ch'Amor del tutto m'ha lasciato   | 30 |
| 31   | Parole mie che per lo mondo siete        | 34 |
| 32   | O dolci rime che parlando andate         | 35 |
| 33   | Due donne in cima de la mente mia        | 36 |
| 34   | «I' mi son pargoletta bella e nova       | 36 |
| 35   | Perché ti vedi giovinetta e bella        | 37 |
| 36   | Chi guarderà già mai sanza paura         | 38 |
| 37   | Amor, che movi tua vertù da cielo        | 38 |
| 38   | Io sento sì d'Amor la gran possanza      | 41 |
| 39   | Dante Alleghier, d'ogni senno pregiato   | 44 |
| 39 a | Io Dante a te, che m'hai così chiamato   | 45 |
| 40   | Novellamente Amor mi giura e dice        | 45 |
| 40 a | I' ho veduto già senza radice            | 46 |
| 41   | Perch'io non trovo chi meco ragioni      | 47 |
| 41 a | Dante, i' non so in qual albergo soni    | 47 |
| 42   | Messer Brunetto, questa pulzelletta      | 48 |
| 43   | Io son venuto al punto de la rota        | 49 |
| 44   | Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra | 51 |
| 45   | Amor, tu vedi ben che questa donna       | 52 |
| 46   | Così nel mio parlar voglio esser aspro   | 54 |
| 47   | Tre donne intorno al cor mi son venute   | 57 |
| 48   | Se vedi li occhi miei di pianger vaghi   | 60 |
| 49   | Doglia mi reca ne lo core ardire         | 61 |

| 50   | Dante, quando per caso s'abbandona         | 66 |
|------|--------------------------------------------|----|
| 50 a | Io sono stato con Amore insieme            | 66 |
| 51   | Cercando di trovar minera in oro           | 67 |
| 51 a | Degno fa voi trovare ogni tesoro           | 68 |
| 52   | Io mi credea del tutto esser partito       | 68 |
| 52 a | Poi ch'i' fu', Dante, dal mio natal sito   | 69 |
| 53   | Amor, da che convien pur ch'io mi doglia   | 70 |
| 54   | Per quella via che la bellezza corre       | 72 |
| 55   | Visto aggio scritto e odito cantare        | 73 |
| 56   | Tre pensier' aggio, onde mi vien pensare   | 74 |
| 56 a | Per vera esperienza di parlare             | 74 |
| 57   | Già non m'agenza, Chiaro, il dimandare     | 75 |
| 57 a | Se credi per beltate o per sapere          | 76 |
| 58   | Saper vorria da voi, nobile e saggio       | 76 |
| 58 a | Così com ne l'oscuro alluma il raggio      | 77 |
| 59   | Amore e monna Lagia e Guido ed io          | 78 |
| 60   | In abito di saggia messaggiera             | 78 |
| 61   | Donne, i' non so di ch'i' mi prieghi Amore | 79 |
| 62   | Deh, piangi meco tu, dogliosa petra        | 80 |
| 63   | Aï faux ris, pour quoi traï avés           | 81 |
| 64   | Bernardo, io veggio ch'una donna vene      | 82 |
| 65   | Se 'l viso mio a la terra si china         | 83 |
| 66   | Io sento pianger l'anima nel core          | 83 |
| 67   | Non v'accorgete voi d'un che si smore      | 84 |
| 68   | Questa donna che andar mi fa pensoso       | 85 |
| 69   | Poi che sguardando il cor feriste          | 85 |
| 70   | Io non domando, Amore                      | 86 |
| 71   | Lo sottil ladro che ne gli occhi porti     | 87 |
| 72   | Iacopo, i' fui, ne le nevicate alpi        | 88 |
| 73   | Seppuccio la tua poca personuzza           | 22 |

| 74 | Nulla mi parve mai più crudel cosa         | 89 |
|----|--------------------------------------------|----|
| 75 | La gran virtù d'Amore e 'l bel piacire     | 90 |
| 76 | De gli occhi di quella gentil mia dama     | 90 |
| 77 | De' tuoi begli occhi un molto acuto strale | 91 |
| 78 | «Non piango tanto il non poter vedere      | 92 |
| 79 | Molti, volendo dir che fosse Amore         | 92 |
| 80 | Quando il consiglio tra gli uccei si tenne | 93 |
|    |                                            |    |

#### Dante da Maiano a diversi rimatori.

| Provedi, saggio, ad esta visïone,        |    |
|------------------------------------------|----|
| e per mercé ne trai vera sentenza.       |    |
| Dico: una donna di bella fazone,         |    |
| di cu' el meo cor gradir molto s'agenza, | 4  |
| mi fe' d'una ghirlanda donagione,        |    |
| verde, fronzuta, con bella accoglienza;  |    |
| appresso mi trovai per vestigione        |    |
| camicia di suo dosso, a mia parvenza.    | 8  |
| Allor di tanto, amico, mi francai        |    |
| che dolcemente presila abbracciare:      |    |
| non si contese, ma ridea la bella.       | 11 |
| Così ridendo, molto la baciai:           |    |
| del più non dico, ché mi fe' giurare.    |    |
| E morta ch'è mia madre era con ella      | 14 |

1 a

## Dante Alighieri a Dante da Maiano.

Savete giudicar vostra ragione, o om che pregio di saver portate; per che, vitando aver con voi quistione, com so rispondo a le parole ornate.

Disio verace, u' rado fin si pone, che mosse di valore o di bieltate,

| imagina l'amica oppinïone significasse il don che pria narrate. | 8  |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Lo vestimento, aggiate vera spene                               |    |
| che fia, da lei cui desïate, amore;                             |    |
| e 'n ciò provide vostro spirto bene:                            | 11 |
| dico, pensando l'ovra sua d'allore.                             |    |
| La figura che già morta sorvene                                 |    |
| è la fermezza ch'averà nel core.                                | 14 |
|                                                                 |    |
| 2                                                               |    |
| 2                                                               |    |
| Dante da Maiano a Dante Alighieri. [1]                          |    |
| Per pruova di saper com vale o quanto                           |    |
| lo mastro l'oro, adducelo a lo foco;                            |    |
| e, ciò faccendo, chiara e sa se poco,                           |    |
| amico, di pecunia vale o tanto.                                 | 4  |
| Ed eo, per levar prova del meo canto,                           |    |
| l'adduco a voi, cui paragone voco                               |    |
| di ciascun c'àve in canoscenza loco,                            |    |
| o che di pregio porti loda o vanto.                             | 8  |
| E chero a voi col meo canto più saggio                          |    |
| che mi deggiate il dol maggio d'Amore                           |    |
| qual è, per vostra scienza, nominare:                           | 11 |
| e ciò non movo per quistioneggiare                              |    |
| (ché già inver' voi so non avria valore),                       |    |
| ma per saver ciò ch'eo vaglio e varraggio.                      | 14 |

2a

### Dante Alighieri a Dante da Maiano. [2]

Oual che voi siate, amico, vostro manto di scienza parmi tal che non è gioco; sì che, per non saver, d'ira mi coco, non che laudarvi, sodisfarvi tanto. 4 Sacciate ben (ch'io mi conosco alquanto) che di saver ver' voi ho men d'un moco, né per via saggia come voi non voco, così parete saggio in ciascun canto. 8 Poi piacevi saver lo meo coraggio, e io 'l vi mostro di menzogna fore, sì come quei ch'a saggio è 'l suo parlare: 11 certanamente a mia coscienza pare, chi non è amato, s'elli è amadore, che 'n cor porti dolor senza paraggio. 14

3

## Dante da Maiano a Dante Alighieri. [3]

Lo vostro fermo dir fino ed orrato approva ben ciò bon ch'om di voi parla, ed ancor più, ch'ogni uom fora gravato di vostra loda intera nominarla;

ché 'l vostro pregio in tal loco è poggiato che propiamente om nol poria contarla:

| però qual vera loda al vostro stato<br>crede parlando dar, dico disparla. | 8  |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| creae parianao aar, aico aisparia.                                        | 0  |
| Dite ch'amare e non essere amato                                          |    |
| ène lo dol che più d'Amore dole,                                          |    |
| e manti dicon che più v'ha dol maggio:                                    | 11 |
| onde umil prego non vi sia disgrato                                       |    |
| vostro saver che chiari ancor, se vole,                                   |    |
| se 'l vero, o no, di ciò mi mostra saggio.                                | 14 |
|                                                                           |    |
| 3 a                                                                       |    |
| ,                                                                         |    |
| Dante Alighieri a Dante da Maiano. [4]                                    |    |
| Non canoscendo, amico, vostro nomo,                                       |    |
| donde che mova chi con meco parla,                                        |    |
| conosco ben che scienz'à di gran nomo,                                    |    |
| sì che di quanti saccio nessun par l'à:                                   | 4  |
| ché si pò ben canoscere d'un omo,                                         |    |
| ragionando, se ha senno, che ben par là;                                  |    |
| conven poi voi laudar sanza far nomo,                                     |    |
| è forte a lingua mia di ciò com parla.                                    | 8  |
| Amico (certo sonde, acciò ch'amato                                        |    |
| per amore aggio), sacci ben, chi ama,                                     |    |
| se non è amato, lo maggior dol porta;                                     | 11 |
| ché tal dolor ten sotto suo camato                                        |    |
| tutti altri, e capo di ciascun si chiama:                                 |    |
| da ciò ven quanta pena Amore porta                                        | 14 |

3 h

### Dante da Maiano a Dante Alighieri. [5]

Lasso, lo dol che più mi dole e serra è ringraziar, ben non sapendo como; per me più saggio converriasi, como vostro saver, ched ogni quistion serra. Del dol che manta gente dite s'erra è tal voler qual voi lor non ha como; el proprio sì disio saver dol como. di ciò sovente, dico, essendo a serra. 8 Però pregh'eo ch'argomentiate, saggio, d'autorità mostrando ciò che porta di voi la 'mpresa, acciò che sia più chiara; 11 e poi parrà, parlando di ciò, chiara, quale più chiarirem dol pena porta, d'ello assegnando, amico, prov'e saggio. 14

4

## Dante da Maiano a Dante Alighieri.

Amor mi fa sì fedelmente amare e sì distretto m'àve en suo disire che solo un'ora non poria partire lo core meo da lo suo pensare.

4

D'Ovidio ciò mi son miso a provare che disse per lo mal d'Amor guarire,

| e ciò ver' me non val mai che mentire;<br>per ch'eo mi rendo a sol merzé chiamare. | 8  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E hen conosco omai veracemente                                                     |    |
| che 'nverso Amor non val forza ned arte,                                           |    |
| ingegno né leggenda ch'omo trovi,                                                  | 11 |
| mai che merzede ed esser sofferente                                                |    |
| e ben servir: così n'àve omo parte.                                                |    |
| Provedi, amico saggio, se l'approvi.                                               | 14 |
|                                                                                    |    |
| 4 <i>a</i>                                                                         |    |
| Dante Alighieri a Dante da Maiano.                                                 |    |
| Savere e cortesia, ingegno ed arte,                                                |    |
| nobilitate, bellezza e riccore,                                                    |    |
| fortezza e umiltate e largo core,                                                  |    |
| prodezza ed eccellenza, giunte e sparte,                                           | 4  |
| este grazie e vertuti in onne parte                                                |    |
| con lo piacer di lor vincono Amore:                                                |    |
| una più ch'atra ben ha più valore                                                  |    |
| inverso lui, ma ciascuna n'ha parte.                                               | 8  |
| Onde se voli, amico, che ti vaglia                                                 |    |
| vertute naturale od accidente,                                                     |    |
| con lealtà in piacer d'Amor l'adovra,                                              | 11 |
| e non a contastar sua graziosa ovra:                                               |    |
| ché nulla cosa gli è incontro possente,                                            |    |
| volendo prender om con lui battaglia                                               | 14 |

5

| Se Lippo amico se' tu che mi leggi,       |    |
|-------------------------------------------|----|
| davanti che proveggi                      |    |
| a le parole che dir ti prometto,          |    |
| da parte di colui che mi t'ha scritto     |    |
| in tua balia mi metto                     | 5  |
| e recoti salute quali eleggi.             |    |
| Per tuo onor audir pregio mi deggi        |    |
| e con l'udir richeggi                     |    |
| ad ascoltar la mente e lo 'ntelletto:     |    |
| io che m'appello umile sonetto,           | 10 |
| davanti al tuo cospetto                   |    |
| vegno, perché al non caler non feggi.     |    |
| Lo qual ti guido esta pulcella nuda,      |    |
| che ven di dietro a me sì vergognosa      |    |
| ch'a torno gir non osa,                   | 15 |
| perch'ella non ha vesta in che si chiuda; |    |
| e priego il gentil cor che 'n te riposa   |    |
| che la rivesta e tegnala per druda,       |    |
| sì che sia conosciuda                     |    |
| e possa andar là 'vunque è disïosa.       | 20 |

6

Lo meo servente core vi raccomandi Amor, che vi l'ha dato, e Merzé d'altro lato di me vi rechi alcuna rimembranza; ché, del vostro valore

avanti ch'io mi sia guari allungato,
mi tien già confortato
di ritornar la mia dolce speranza.
Deo, quanto fie poca addimoranza,
secondo il mio parvente:
ché mi volge sovente
la mente per mirar vostra sembianza;
per che ne lo meo gire e addimorando,
gentil mia donna, a voi mi raccomando.

7

La dispietata mente, che pur mira di retro al tempo che se n'è andato, da l'un de' lati mi combatte il core; e 'l disio amoroso, che mi tira ver' lo dolce paese c'ho lasciato, d'altra part'è con la forza d'Amore; né dentro i' sento tanto di valore che lungiamente i' possa far difesa, gentil madonna, se da voi non vene: però, se a voi convene ad iscampo di lui mai fare impresa, piacciavi di mandar vostra salute, che sia conforto de la sua virtute.

Piacciavi, donna mia, non venir meno
a questo punto al cor che tanto v'ama,
poi sol da voi lo suo soccorso attende;
ché buon signor già non ristringe freno
per soccorrer lo servo quando 'l chiama,
ché non pur lui, ma suo onor difende.
E certo la sua doglia più m'incende,

20

quand' i' mi penso ben, donna, che vui per man d'Amor là entro pinta sete: così e voi dovete vie maggiormente aver cura di lui; ché Que' da cui convien che 'l ben s'appari, per l'imagine Sua ne tien più cari.

Se dir voleste, dolce mia speranza, di dare indugio a quel ch'io vi domando, sacciate che l'attender io non posso; ch'i' sono al fine de la mia possanza.

E ciò conoscer voi dovete, quando l'ultima speme a cercar mi son mosso; ché tutti incarchi sostenere a dosso de' l'uomo infin al peso ch'è mortale, prima che 'l suo maggiore amico provi, poi non sa qual lo trovi: e s'elli avven che li risponda male, cosa non è che costi tanto cara, ché morte n'ha più tosto e più amara.

E voi pur sete quella ch'io più amo, 40 e che far mi potete maggior dono, e'n cui la mia speranza più riposa; ché sol per voi servir la vita bramo, e quelle cose che a voi onor sono dimando e voglio: ogni altra m'è noiosa. 45 Dar mi potete ciò ch'altri non m'osa, ché 'l sì e 'l no di me in vostra mano ha posto Amore; ond'io grande mi tegno. La fede ch'eo v'assegno muove dal portamento vostro umano; 50 ché ciascun che vi mira, in veritate di fuor conosce che dentro è pietate.

Dunque vostra salute omai si mova,

| e vegna dentro al cor, che lei aspetta,<br>gentil madonna, come avete inteso:<br>ma sappia che l'entrar di lui si trova<br>serrato forte da quella saetta                                                                | 55 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ch'Amor lanciò lo giorno ch'i fui preso;<br>per che l'entrare a tutt'altri è conteso,<br>fuor ch'a' messi d'Amor, ch'aprir lo sanno<br>per volontà de la vertù che 'l serra:<br>onde ne la mia guerra                    | 60 |
| la sua venuta mi sarebbe danno, sed ella fosse sanza compagnia de' messi del signor che m'ha in balia. Canzone, il tuo cammin vuol esser corto; ché tu sai ben che poco tempo omai puote aver luogo quel per che tu vai. | 65 |
| 8                                                                                                                                                                                                                        |    |
| Non mi poriano già mai fare ammenda<br>del loro gran fallo gli occhi miei, sed elli<br>non s'accecasser, poi la Garisenda                                                                                                | 4  |
| torre miraro co' risguardi belli,                                                                                                                                                                                        |    |

torre miraro co' risguardi belli, e non conobber quella (mal lor prenda) ch'è la maggior de la qual si favelli: però ciascun di lor voi' che m'intenda che già mai pace non farò con elli;

poi tanto furo, che ciò che sentire doveano a ragion senza veduta, non conobber vedendo; onde dolenti 11

son li miei spirti per lo lor fallire,

| Dante Alighieri - Rime                                                                                                                                     |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| e dico ben, se 'l voler non mi muta,<br>ch'eo stesso li uccidrò, que' scanoscenti.                                                                         | 14 |
| 9                                                                                                                                                          |    |
| Guido, i' vorrei che tu e Lapo ed io<br>fossimo presi per incantamento,<br>e messi in un vasel ch'ad ogni vento<br>per mare andasse al voler vostro e mio, | 4  |
| sì che fortuna od altro tempo rio<br>non ci potesse dare impedimento,<br>anzi, vivendo sempre in un talento,<br>di stare insieme crescesse 'l disio.       | 8  |
| E monna Vanna e monna Lagia poi<br>con quella ch'è sul numer de le trenta<br>con noi ponesse il buono incantatore:                                         | 11 |
| e quivi ragionar sempre d'amore,<br>e ciascuna di lor fosse contenta,<br>sì come i' credo che saremmo noi.                                                 | 14 |

10

Per una ghirlandetta ch'io vidi, mi farà sospirare ogni fiore.

I' vidi a voi, donna, portare

ghirlandetta di fior gentile, 5
e sovr'a lei vidi volare
un angiolel d'amore umile;
e 'n suo cantar sottile
dicea: «Chi mi vedrà
lauderà 'l mio signore». 10

Se jo sarò là dove sia Fioretta mia bella a sentire, allor dirò la donna mia che port'in testa i miei sospire. Ma per crescer disire 15 mïa donna verrà coronata da Amore. Le parolette mie novelle, che di fiori fatto han ballata. per leggiadria ci hanno tolt'elle 20 una vesta ch'altrui fu data: però siate pregata, qual uom la canterà, che li facciate onore.

11

Madonna, quel signor che voi portate ne gli occhi, tal che vince ogni possanza, mi dona sicuranza che voi sarete amica di pietate, però che là dov'ei fa dimoranza ed ha in compagnia molta beltate, tragge tutta bontate a sé, come principio c'ha possanza; ond'io conforto sempre mia speranza,

la qual è stata tanto combattuta

che sarebbe perduta,
se non fosse che Amore
contro ogni avversità le dà valore
con la sua vista e con la rimembranza
del dolce loco e del soave fiore
che di novo colore
cerchiò la mente mia,
merzé di vostra grande cortesia.

12

Deh, Violetta, che in ombra d'Amore ne gli occhi miei sì subito apparisti, aggi pietà del cor che tu feristi, che spera in te e disïando more.

Tu, Vïoletta, in forma più che umana,
foco mettesti dentro in la mia mente
col tuo piacer ch'io vidi;
poi con atto di spirito cocente
creasti speme, che in parte mi sana
là dove tu mi ridi.

Deh, non guardare perché a lei mi fidi,
ma drizza li occhi al gran disio che m'arde,
ché mille donne già per esser tarde
sentiron pena de l'altrui dolore.

| Volgete li occhi a veder chi mi tira,<br>per ch'i' non posso più venir con vui,<br>e onoratel, ché questi è colui<br>che per le gentil donne altrui martira.     | 4  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| La sua vertute, ch'ancide sanz'ira,<br>pregatel che mi laghi venir pui,<br>ed io vi dico, de li modi sui<br>cotanto intende quanto l'om sospira:                 | 8  |
| ch'elli m'è giunto fero ne la mente,<br>e pingevi una donna sì gentile<br>che tutto mio valore a' piè le corre;                                                  | 11 |
| e fammi udire una voce sottile<br>che dice: «Dunque vuo' tu per neente<br>a li occhi tuoi sì bella donna tòrre?»                                                 | 14 |
| 14                                                                                                                                                               |    |
| Deh, ragioniamo insieme un poco, Amore,<br>e tra'mi d'ira, che mi fa pensare;<br>e se vuol l'un de l'altro dilettare,<br>trattiam di nostra donna omai, signore. | 4  |
| Certo il vïaggio ne parrà minore<br>prendendo un così dolze tranquillare,<br>e già mi par gioioso il ritornare,<br>audendo dire e dir di suo valore.             | 8  |
|                                                                                                                                                                  |    |

| Or incomincia, Amor, ché si convene,<br>e moviti a far ciò ch'è la cagione<br>che ti dichini a farmi compagnia,                                                 | 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| o vuol merzede o vuol tua cortesia;<br>ché la mia mente il mio penser dipone,<br>cotal disio de l'ascoltar mi vene.                                             | 14 |
| 15                                                                                                                                                              |    |
| Sonar bracchetti, e cacciatori aizzare,<br>lepri levare, ed isgridar le genti,<br>e di guinzagli uscir veltri correnti,<br>per belle piagge volgere e imboccare | 4  |
| assai credo che deggia dilettare<br>libero core e van d'intendimenti.<br>Ed io, fra gli amorosi pensamenti,<br>d'uno sono schernito in tale affare;             | 8  |
| e dicemi esto motto per usanza:<br>«Or ecco leggiadria di gentil core,<br>per una sì selvaggia dilettanza                                                       | 11 |
| lasciar le donne e lor gaia sembianza».<br>Allor, temendo non che senta Amore,<br>prendo vergogna, onde mi ven pesanza.                                         | 14 |

| Com più vi fere Amor co' suoi vincastri,<br>più li vi fate in ubidirlo presto,<br>ch'altro consiglio, ben lo vi protesto,<br>non vi si può già dar: chi vuol, l'incastri.        | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Poi, quando fie stagion, coi dolci impiastri<br>farà stornarvi ogni tormento agresto,<br>ché 'l mal d'Amor non è pesante il sesto<br>ver' ch'è dolce lo ben. Dunque ormai lastri | 8  |
| vostro cor lo cammin per seguitare<br>lo suo sommo poder, se v'ha sì punto<br>come dimostra 'l vostro buon trovare;                                                              | 11 |
| e non vi disvïate da lui punto,<br>ch'elli sol può tutt'allegrezza dare<br>e' suoi serventi meritare a punto.                                                                    | 14 |
| 17                                                                                                                                                                               |    |
| Sonetto, se Meuccio t'è mostrato,<br>così tosto 'l saluta come 'l vedi,<br>e va' correndo e gittaliti a' piedi,<br>sì che tu paie bene accostumato.                              | 4  |
| E quando se' con lui un poco stato,<br>anch 'l risalutrai, non ti ricredi;<br>e poscia a l'ambasciata tua procedi,<br>ma fa' che 'l tragghe prima da un lato;                    | 8  |

| e di': «Meuccio, que' che t'ama assai<br>de le sue gioie più care ti manda,<br>per accontarsi al tu' coraggio bono».                                           | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ma fa' che prenda per lo primo dono<br>questi tuo' frati, e a lor sì comanda<br>che stean con lui e qua non tornin mai.                                        | 14 |
| 18                                                                                                                                                             |    |
| De gli occhi de la mia donna si move<br>un lume sì gentil che, dove appare,<br>si veggion cose ch'uom non pò ritrare<br>per loro altezza e per lor esser nove: | 4  |
| e de' suoi razzi sovra 'l meo cor piove<br>tanta paura che mi fa tremare<br>e dicer: «Qui non voglio mai tornare»;<br>ma poscia perdo tutte le mie prove:      | 8  |
| e tornomi colà dov'io son vinto,<br>riconfortando gli occhi päurusi,<br>che sentiêr prima questo gran valore.                                                  | 11 |
| Quando son giunto, lasso, ed e' son chiusi;<br>lo disio che li mena quivi è stinto:<br>però proveggia a lo mio stato Amore.                                    | 14 |

| Ne le man vostre, gentil donna mia, raccomando lo spirito che more: e' se ne va sì dolente ch'Amore lo mira con pietà, che 'l manda via.                    | 4  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Voi lo legaste a la sua signoria,<br>sì che non ebbe poi alcun valore<br>di poter lui chiamar se non: «Signore,<br>qualunque vuoi di me, quel vo' che sia». | 8  |
| Io so che a voi ogni torto dispiace:<br>però la morte, che non ho servita,<br>molto più m'entra ne lo core amara.                                           | 11 |
| Gentil mia donna, mentre ho de la vita,<br>per tal ch'io mora consolato in pace,<br>vi piaccia agli occhi miei non esser cara.                              | 14 |
| 20                                                                                                                                                          |    |
| E' m'incresce di me sì duramente<br>ch'altrettanto di doglia<br>mi reca la pietà quanto 'l martiro,                                                         |    |
| lasso, però che dolorosamente<br>sento contro mia voglia<br>raccoglier l'aire del sezza' sospiro<br>entro 'n quel cor che i belli occhi feriro              | 5  |
| quando li aperse Amor con le sue mani<br>per conducermi al tempo che mi sface.<br>Oïmè, quanto piani,                                                       | 10 |

soavi e dolci ver' me si levaro, quand'elli incominciaro la morte mia, che tanto mi dispiace, dicendo: «Nostro lume porta pace».

«Noi darem pace al core, a voi diletto», 15 diceano a li occhi miei quei de la bella donna alcuna volta: ma poi che sepper di loro intelletto che per forza di lei m'era la mente già ben tutta tolta, 20 con le insegne d'Amor dieder la volta, sì che la loro vittorïosa vista poi non si vide pur una fïata: ond'è rimasta trista l'anima mia che n'attendea conforto. 25 e ora quasi morto vede lo core a cui era sposata, e partir la convene innamorata. Innamorata se ne va piangendo fora di questa vita 30 la sconsolata, ché la caccia Amore. Ella si move quinci sì dolendo ch'anzi la sua partita l'ascolta con pietate il suo fattore. Ristretta s'è entro il mezzo del core 35 con quella vita che rimane spenta solo in quel punto ch'ella si va via; e ivi si lamenta d'Amor, che fuor d'esto mondo la caccia; e spessamente abbraccia 40 li spiriti che piangon tuttavia, però che perdon la lor compagnia.

L'imagine di questa donna siede

| su ne la mente ancora,                     |    |
|--------------------------------------------|----|
| là 've la pose quei che fu sua guida;      | 45 |
| e non le pesa del mal ch'ella vede,        |    |
| anzi vie più bella ora                     |    |
| che mai e vie più lieta par che rida;      |    |
| e alza li occhi micidiali, e grida         |    |
| sopra colei che piange il suo partire:     | 50 |
| «Vanne, misera, fuor, vattene omai».       | 70 |
| Questo grida il desire                     |    |
|                                            |    |
| che mi combatte così come sole,            |    |
| avvegna che men dole,                      |    |
| però che 'l mio sentire è meno assai       | 55 |
| ed è più presso al terminar de' guai.      |    |
|                                            |    |
| Lo giorno che costei nel mondo venne,      |    |
| secondo che si trova                       |    |
| nel libro de la mente che vien meno,       |    |
| la mia persona pargola sostenne            | 60 |
| una passion nova,                          |    |
| tal ch'io rimasi di paura pieno;           |    |
| ch'a tutte mie virtù fu posto un freno     |    |
| subitamente, sì ch'io caddi in terra,      |    |
| per una luce che nel cuor percosse:        | 65 |
| e se 'l libro non erra,                    | 0) |
| lo spirito maggior tremò sì forte          |    |
|                                            |    |
| che parve ben che morte                    |    |
| per lui in questo mondo giunta fosse:      |    |
| ma or ne incresce a quei che questo mosse. | 70 |
| O 1 2 1 1b 1 1b                            |    |
| Quando m'apparve poi la gran biltate       |    |
| che sì mi fa dolere,                       |    |
| donne gentili a cu' i' ho parlato,         |    |
| quella virtù che ha più nobilitate,        |    |
| mirando nel piacere,                       | 75 |
| s'accorse ben che 'l suo male era nato;    |    |
| e conobbe 'l disio ch'era creato           |    |

per lo mirare intento ch'ella fece; sì che piangendo disse a l'altre poi: «Qui giugnerà, in vece d'una ch'io vidi, la bella figura, che già mi fa paura; che sarà donna sopra tutte noi, tosto che fia piacer de li occhi suoi».

80

Io ho parlato a voi, giovani donne, che avete li occhi di bellezze ornati e la mente d'amor vinta e pensosa, perché raccomandati vi sian li detti miei ovunque sono: e 'nnanzi a voi perdono la morte mia a quella bella cosa che me n'ha colpa e mai non fu pietosa.

90

85

21

Lo doloroso amor che mi conduce a fin di morte per piacer di quella che lo mio cor solea tener gioioso, m'ha tolto e toglie ciascun dì la luce che avâan li occhi miei di tale stella che non credea di lei mai star doglioso: e 'l colpo suo, c'ho portato nascoso, omai si scopre per soverchia pena, la qual nasce del foco che m'ha tratto di gioco, sì ch'altro mai che male io non aspetto; e 'l viver mio (omai esser de' poco) fin a la morte mia sospira e dice: «Per quella moro c'ha nome Beatrice».

5

| Quel dolce nome, che mi fa il cor agro,  | 15 |
|------------------------------------------|----|
| tutte fiate ch'i' lo vedrò scritto       |    |
| mi farà nuovo ogni dolor ch'io sento;    |    |
| e de la doglia diverrò sì magro          |    |
| de la persona, e 'l viso tanto afflitto, |    |
| che qual mi vederà n'avrà pavento.       | 20 |
| E allor non trarrà sì poco vento         |    |
| che non mi meni, sì ch'io cadrò freddo;  |    |
| e per tal verrò morto,                   |    |
| e 'l dolor sarà scorto                   |    |
| con l'anima che sen girà sì trista;      | 25 |
| e sempre mai con lei starà ricolto,      |    |
| ricordando la gio' del dolce viso,       |    |
| a che nïente par lo paradiso.            |    |
|                                          |    |
| Pensando a quel che d'Amore ho provato,  |    |
| l'anima mia non chiede altro diletto,    | 30 |
| né il penar non cura il quale attende;   |    |
| ché, poi che 'l corpo sarà consumato,    |    |
| se n'anderà l'amor che m'ha sì stretto   |    |
| con lei a Quel ch'ogni ragione intende;  |    |
| e se del suo peccar pace no i rende,     | 35 |
| partirassi col tormentar ch'è degna,     |    |
| sì che non ne paventa;                   |    |
| e starà tanto attenta                    |    |
| d'imaginar colei per cui s'è mossa,      |    |
| che nulla pena avrà ched ella senta;     | 40 |
| sì che, se 'n questo mondo l'ho perduto, |    |
| Amor ne l'altro men darà trebuto.        |    |
|                                          |    |
| Morte, che fai piacere a questa donna,   |    |
| per pietà, innanzi che tu mi discigli,   |    |
| va' da lei, fatti dire                   | 45 |
| perché m'avvien che la luce di quigli    |    |
| che mi fan tristo, mi sia così tolta:    |    |
| se per altrui ella fosse ricolta         |    |

| Dante Augmen - Kime                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| falmi sentire, e trarra'mi d'errore,<br>e assai finirò con men dolore.                                                                                          | 50 |
| 22                                                                                                                                                              |    |
| Di donne io vidi una gentile schiera<br>questo Ognissanti prossimo passato,<br>e una ne venia quasi imprimiera,<br>veggendosi l'Amor dal destro lato.           | 4  |
| De gli occhi suoi gittava una lumera,<br>la qual parëa un spirito infiammato;<br>e i' ebbi tanto ardir ch'in la sua cera<br>guarda', e vidi un angiol figurato. | 8  |
| A chi era degno donava salute<br>co gli atti suoi quella benigna e piana,<br>e 'mpiva 'l core a ciascun di vertute.                                             | 11 |
| Credo che de lo ciel fosse soprana,<br>e venne in terra per nostra salute:<br>là 'nd'è beata chi l'è prossimana.                                                | 14 |
| 23                                                                                                                                                              |    |
| Onde venite voi così pensose?<br>Ditemel, s'a voi piace, in cortesia,<br>ch'i' ho dottanza che la donna mia                                                     |    |

non vi faccia tornar così dogliose.

| Deh, gentil donne, non siate sdegnose,<br>né di ristare alquanto in questa via<br>e dire al doloroso che disia<br>udir de la sua donna alquante cose;                 | 8  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| avvegna che gravoso m'è l'udire:<br>sì m'ha in tutto Amor da sé scacciato<br>ch'ogni suo atto mi trae a ferire.                                                       | 11 |
| Guardate bene s'i' son consumato,<br>ch'ogni mio spirto comincia a fuggire,<br>se da voi, donne, non son confortato.                                                  | 14 |
| 24                                                                                                                                                                    |    |
| «Voi, donne, che pietoso atto mostrate,<br>chi è esta donna che giace sì venta?<br>sarebbe quella ch'è nel mio cor penta?<br>Deh, s'ella è dessa, più non mel celate. | 4  |
| Ben ha le sue sembianze sì cambiate,<br>e la figura sua mi par sì spenta,<br>ch'al mio parere ella non rappresenta<br>quella che fa parer l'altre beate».             | 8  |
| «Se nostra donna conoscer non pòi,<br>ch'è sì conquisa, non mi par gran fatto,<br>però che quel medesmo avvenne a noi.                                                | 11 |
| Ma se tu mirerai il gentil atto<br>de li occhi suoi, conosceraila poi:<br>non pianger più, tu se' già tutto sfatto».                                                  | 14 |

| Un dì si venne a me Malinconia<br>e disse: «Io voglio un poco stare teco»;<br>e parve a me ch'ella menasse seco<br>Dolore e Ira per sua compagnia. | 4  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| E io le dissi: «Partiti, va' via»;<br>ed ella mi rispose come un greco:<br>e ragionando a grande agio meco,<br>guardai e vidi Amore, che venia     | 8  |
| vestito di novo d'un drappo nero,<br>e nel suo capo portava un cappello;<br>e certo lacrimava pur di vero.                                         | 11 |
| Ed eo li dissi: «Che hai, cattivello?»<br>Ed el rispose: «Eo ho guai e pensero,<br>ché nostra donna mor, dolce fratello».                          | 14 |
| 26                                                                                                                                                 |    |
| Dante a Forese. [1]                                                                                                                                |    |
| Chi udisse tossir la malfatata<br>moglie di Bicci vocato Forese,                                                                                   |    |

Di mezzo agosto la truovi infreddata: or sappi che de' far d'ogni altro mese...;

potrebbe dir ch'ell'ha forse vernata ove si fa 'l cristallo, in quel paese.

| e non le val perché dorma calzata,<br>merzé del copertoio c'ha cortonese.<br>La tosse, 'l freddo e l'altra mala voglia<br>no l'addovien per omor' ch'abbia vecchi, | 8  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ma per difetto ch'ella sente al nido.                                                                                                                              | 11 |
| Piange la madre, c'ha più d'una doglia,<br>dicendo: «Lassa, che per fichi secchi<br>messa l'avre' 'n casa del conte Guido».                                        | 14 |
| 26 <i>a</i>                                                                                                                                                        |    |
| Forese a Dante. [2]                                                                                                                                                |    |
| L'altra notte mi venne una gran tosse, perch'i' non aveva che tener a dosso; ma incontanente che fu dì, fui mosso per gir a guadagnar ove che fosse.               | 4  |
| Udite la fortuna ove m'addosse:<br>ch'i' credetti trovar perle in un bosso<br>e be' fiorin' coniati d'oro rosso;<br>ed i' trovai Alaghier tra le fosse,            | 8  |
| legato a nodo ch'i' non saccio 'l nome,<br>se fu di Salamone o d'altro saggio.<br>Allora mi segna' verso 'l levante:                                               | 11 |
| e que' mi disse: «Per amor di Dante,<br>scio'mi». Ed i' non potti veder come:<br>tornai a dietro, e compie' mi' viaggio.                                           | 14 |

27

#### Dante a Forese, [3]

Ben ti faranno il nodo Salamone. Bicci novello, e' petti de le starne, ma peggio fia la lonza del castrone. ché 'l cuoio farà vendetta de la carne: 4 tal che starai più presto a San Simone, se tu non ti procacci de l'andarne: e 'ntendi che 'l fuggir el mal boccone sarebbe oramai tardi a ricomprarne. 8 Ma ben m'è detto che tu sai un'arte che, s'egli è vero, tu ti puoi rifare, però ch'ell'è di molto gran guadagno; 11 e fa sì, a tempo, che tema di carte non hai, che ti bisogni scioperare;

27a

#### Forese a Dante. [4]

Va' rivesti San Gal prima che dichi parole o motti d'altrui povertate, ché troppo n'è venuta gran pietate in questo verno a tutti suoi amichi.

ma ben ne colse male a' fi' di Stagno.

E anco, se tu ci hai per sì mendichi, perché pur mandi a noi per caritate?

| Danie Hisport Rine                                                                                                                                            |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dal castello Altrafonte ha' ta' grembiate ch'io saccio ben che tu te ne nutrichi.                                                                             | 8  |
| Ma ben ti lecerà il lavorare,<br>se Dio ti salvi la Tana e'l Francesco,<br>che col Belluzzo tu non stia in brigata.                                           | 11 |
| A lo spedale a Pinti ha' riparare;<br>e già mi par vedere stare a desco,<br>ed in terzo, Alighier co la farsata.                                              | 14 |
| 28                                                                                                                                                            |    |
| Dante a Forese. [5]                                                                                                                                           |    |
| Bicci novel, figliuol di non so cui<br>(s'i' non ne domandasse monna Tessa),<br>giù per la gola tanta roba hai messa<br>ch'a forza ti convien tòrre l'altrui. | 4  |
| E già la gente si guarda da lui,<br>chi ha borsa a lato, là dov'e' s'appressa,<br>dicendo: «Questi c'ha la faccia fessa,<br>è piuvico ladron negli atti sui». | 8  |
| E tal giace per lui nel letto tristo,<br>per tema non sia preso a lo 'mbolare,<br>che gli appartien quanto Giosepp'a Cristo.                                  | 11 |
| Di Bicci e de' fratei posso contare<br>che, per lo sangue lor, del malacquisto<br>sanno a lor donne buon' cognati stare.                                      | 14 |

#### 28 a

#### Forese a Dante. [6]

| Ben so che fosti figliuol d'Alaghieri,<br>ed accorgomen pur a la vendetta<br>che facesti di lui sì bella e netta<br>de l'aguglin ched e' cambiò l'altr'ieri. | 2  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Se tagliato n'avessi uno a quartieri,<br>di pace non dovevi aver tal fretta;<br>ma tu ha' poi sì piena la bonetta<br>che non la porterebber duo somieri.     | 8  |
| Buon uso ci ha' recato, ben til dico,<br>che qual ti carica ben di bastone,<br>colui ha' per fratello e per amico.                                           | 11 |
| Il nome ti direi de le persone<br>che v'hanno posto su; ma del panico<br>mi reca ch'i' no' metter la ragione                                                 | 12 |

29

Voi che savete ragionar d'Amore, udite la ballata mia pietosa, che parla d'una donna disdegnosa, la qual m'ha tolto il cor per suo valore.

Tanto di degna qualunque la mira, che fa chinare gli occhi di paura, però che intorno a' suoi sempre si gira

d'ogni crudelitate una pintura; ma dentro portan la dolze figura ch'a l'anima gentil fa dir: «Merzede», 10 sì vertüosa che, quando si vede, trae li sospiri altrui fora del core.

Par ch'ella dica: «Io non sarò umile verso d'alcun che ne li occhi mi guardi, ch'io ci porto entro quel segnor gentile 15 che m'ha fatto sentir de li suoi dardi». E certo i' credo che così li guardi per vederli per sé quando le piace, a quella guisa retta donna face quando si mira per volere onore. 20

Io non ispero che mai per pietate degnasse di guardare un poco altrui, così è fera donna in sua bieltate questa che sente Amor ne gli occhi sui.

Ma quanto vuol nasconda e guardi lui, 25 ch'io non veggia talor tanta salute; però che i miei disiri avran vertute contra 'l disdegno che mi dà tremore.

30

Poscia ch'Amor del tutto m'ha lasciato, non per mio grato, ché stato non avea tanto gioioso, ma però che pietoso fu tanto del meo core 5 che non sofferse d'ascoltar suo pianto; i' canterò così disamorato

| contra I peccato,                           |    |
|---------------------------------------------|----|
| ch'è nato in noi, di chiamare a ritroso     |    |
| tal ch'è vile e noioso                      | 10 |
| con nome di valore,                         |    |
| cioè di leggiadria, ch'è bella tanto        |    |
| che fa degno di manto                       |    |
| imperïal colui dov'ella regna:              |    |
| ell'è verace insegna                        | 15 |
| la qual dimostra u' la vertù dimora;        |    |
| per ch'io son certo, se ben la difendo      |    |
| nel dir com'io la 'ntendo,                  |    |
| ch'Amor di sé mi farà grazia ancora.        |    |
| Sono che per gittar via loro avere          | 20 |
| credon potere                               |    |
| capere là dove li boni stanno,              |    |
| che dopo morte fanno                        |    |
| riparo ne la mente                          |    |
| a quei cotanti c'hanno canoscenza.          | 25 |
| Ma lor messione a' bon' non pò piacere,     |    |
| perché tenere                               |    |
| savere fora, e fuggiriano il danno,         |    |
| che si aggiugne a lo 'nganno                |    |
| di loro e de la gente                       | 30 |
| c'hanno falso iudicio in lor sentenza.      |    |
| Qual non dirà fallenza                      |    |
| divorar cibo ed a lussuria intendere?       |    |
| ornarsi, come vendere                       |    |
| si dovesse al mercato di non saggi?         | 35 |
| ché 'l saggio non pregia om per vestimenta, |    |
| ch'altrui sono ornamenta,                   |    |
| ma pregia il senno e li genti coraggi.      |    |
| E altri son che, per esser ridenti,         |    |
| d'intendimenti                              | 40 |
| correnti voglion essere iudicati            |    |
| da quei che so' ingannati                   |    |
| veggendo rider cosa                         |    |

| che lo ntelletto cieco non la vede.       |    |
|-------------------------------------------|----|
| E' parlan con vocaboli eccellenti;        | 45 |
| vanno spiacenti,                          |    |
| contenti che da lunga sian mirati;        |    |
| non sono innamorati                       |    |
| mai di donna amorosa;                     |    |
| ne' parlamenti lor tengono scede;         | 50 |
| non moveriano il piede                    |    |
| per donneare a guisa di leggiadro,        |    |
| ma, come al furto il ladro,               |    |
| così vanno a pigliar villan diletto;      |    |
| e non però che 'n donne è sì dispento     | 55 |
| leggiadro portamento                      |    |
| che paiono animai sanza intelletto.       |    |
|                                           |    |
| Ancor che ciel con cielo in punto sia     |    |
| che leggiadria                            |    |
| disvia cotanto, e più che quant'io conto, | 60 |
| io, che le sono conto                     |    |
| merzé d'una gentile                       |    |
| che la mostrava in tutti gli atti sui,    |    |
| non tacerò di lei, ché villania           |    |
| far mi parria                             | 65 |
| sì ria ch'a' suoi nemici sarei giunto:    |    |
| per che da questo punto                   |    |
| con rima più sottile                      |    |
| tratterò il ver di lei, ma non so cui.    |    |
| Eo giuro per colui                        | 70 |
| ch'Amor si chiama ed è pien di salute,    |    |
| che sanza ovrar vertute                   |    |
| nessun pote acquistar verace loda:        |    |
| dunque, se questa mia matera è bona,      |    |
| come ciascun ragiona,                     | 75 |
| sarà vertù o con vertù s'annoda.          |    |
|                                           |    |

Non è pura vertù la disvïata,

poi ch'è blasmata. negata là 'v'è più vertù richiesta, 80 cioè in gente onesta di vita spiritale o in abito che di scienza tiene. Dunque, s'ell'è in cavalier lodata, sarà mischiata, causata di più cose; perché questa 85 conven che di sé vesta l'un bene e l'altro male. ma vertù pura in ciascuno sta bene. Sollazzo è che convene con esso Amore e l'opera perfetta: 90 da questo terzo retta è vera leggiadria e in esser dura, sì come il sole al cui esser s'adduce lo calore e la luce con la perfetta sua bella figura. 95

Al gran pianeto è tutta simigliante che, dal levante avante infono a tanto che s'asconde, co li bei raggi infonde vita e vertù qua giuso 100 ne la matera sì com'è disposta: e questa, disdegnosa di cotante persone, quante sembiante portan d'omo, e non responde il lor frutto a le fronde 105 per lo mal c'hanno in uso, simili beni al cor gentile accosta; ché 'n donar vita è tosta co' bei sembianti e co' begli atti novi ch'ognora par che trovi, 110 e vertù per essemplo a chi lei piglia. Oh falsi cavalier', malvagi e rei,

nemici di costei, ch'al prenze de le stelle s'assimiglia.

Dona e riceve l'om cui questa vole, 115 mai non sen dole: né 'l sole per donar luce a le stelle, né per prender da elle nel suo effetto aiuto: ma l'uno e l'altro in ciò diletto tragge. 120 Già non s'induce a ira per parole, ma quelle sole ricole che son bone, e sue novelle sono leggiadre e belle; per sé caro è tenuto 125 e disïato da persone sagge, ché de l'altre selvagge cotano laude quanto biasmo prezza; per nessuna grandezza monta in orgoglio, ma quando gl'incontra 130 che sua franchezza li conven mostrare. quivi si fa laudare. Color che vivon fanno tutti contra.

31

Parole mie che per lo mondo siete, voi che nasceste poi ch'io cominciai a dir per quella donna in cui errai: «Voi che 'ntendendo il terzo ciel movete»,

andatevene a lei, che la sapete, chiamando sì ch'ell'oda i vostri guai;

| ditele: «Noi siam vostre, ed unquemai<br>più che noi siamo non ci vederete».                                                                                 | 8  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Con lei non state, ché non v'è Amore,<br>ma gite a torno in abito dolente,<br>a guisa de le vostre antiche sore.                                             | 11 |
| Quando trovate donna di valore,<br>gittatelevi a' piedi umilemente,<br>dicendo: «A voi dovem noi fare onore».                                                | 14 |
| 32                                                                                                                                                           |    |
| O dolci rime che parlando andate<br>de la donna gentil che l'altre onora,<br>a voi verrà, se non è giunto ancora,<br>un che direte: «Questi è nostro frate». | 4  |
| Io vi scongiuro che non l'ascoltiate,<br>per quel signor che le donne innamora,<br>ché ne la sua sentenzia non dimora<br>cosa che amica sia di veritate.     | 8  |
| E se voi foste per le sue parole<br>mosse a venire inver' la donna vostra,<br>non v'arrestate, ma venite a lei.                                              | 11 |
| Dite: «Madonna, la venuta nostra<br>è per raccomandarvi un che si dole,<br>dicendo: Ov'è 'l disio de li occhi miei?»                                         | 14 |

| Due donne in cima de la mente mia<br>venute sono a ragionar d'amore:<br>l'una ha in sé cortesia e valore,<br>prudenza e onestà in compagnia;                                                        | 4  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| l'altra ha bellezza e vaga leggiadria,<br>adorna gentilezza le fa onore:<br>e io, merzé del dolce mio signore,<br>mi sto a piè de la lor signoria.                                                  | 8  |
| Parlan Bellezza e Virtù a l'intelletto<br>e fan quistion come un cor puote stare<br>intra due donne con amor perfetto.                                                                              | 11 |
| Risponde il fonte del gentil parlare<br>ch'amar si può bellezza per diletto<br>e puossi amar virtù per operare.                                                                                     | 14 |
| 34                                                                                                                                                                                                  |    |
| «I' mi son pargoletta bella e nova,<br>che son venuta per mostrare altrui<br>de le bellezze del loco ond'io fui.                                                                                    |    |
| I' fui del cielo, e tornerovvi ancora<br>per dar de la mia luce altrui diletto;<br>e chi mi vede e non se ne innamora<br>d'amor non averà mai intelletto,<br>ché non mi fu in piacer alcun disdetto | 5  |

quando Natura mi chiese a Colui che volle, donne, accompagnarmi a vui.

10

Ciascuna stella ne li occhi mi piove del lume suo e de la sua vertute; le mie bellezze sono al mondo nove, però che di là su mi son venute: le quai non posson esser canosciute se non da canoscenza d'omo in cui Amor si metta per piacer altrui».

15

Queste parole si leggon nel viso d'un'angioletta che ci è apparita; e io, che per veder lei mirai fiso, ne sono a rischio di perder la vita: però ch'io ricevetti tal ferita da un ch'io vidi dentro a li occhi sui, ch'i' vo piangendo e non m'acchetai pui.

20

35

Perché ti vedi giovinetta e bella, tanto che svegli ne la mente Amore, pres'hai orgoglio e durezza nel core.

Orgogliosa se' fatta e per me dura, po' che d'ancider me, lasso, ti prove: credo che 'l facci per esser sicura se la vertù d'Amore a morte move. Ma perché preso più ch'altro mi trove, non hai rispetto alcun del mi' dolore. Possi tu spermentar lo suo valore.

5

| ne li occhi d'esta bella pargoletta,<br>che m'hanno concio sì che non s'aspetta<br>per me se non la morte, che m'è dura?                                                                                                                                                                            | 4  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vedete quanto è forte mia ventura,<br>che fu tra l'altre la mia vita eletta<br>per dare essemplo altrui ch'uom non si metta<br>in rischio di mirar la sua figura.                                                                                                                                   | 8  |
| Destinata mi fu questa finita,<br>da ch'un uomo convenia esser disfatto,<br>perch'altri fosse di pericol tratto;                                                                                                                                                                                    | 11 |
| e però, lasso, fu' io così ratto<br>in trarre a me 'l contrario de la vita<br>come vertù di stella margherita.                                                                                                                                                                                      | 14 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| Amor, che movi tua vertù da cielo come 'l sol lo splendore, che là s'apprende più lo suo valore dove più nobiltà suo raggio trova; e come el fuga oscuritate e gelo, così, alto segnore, tu cacci la viltate altrui del core, né ira contra te fa lunga prova: da te conven che ciascun ben si mova | 5  |

per lo qual si travaglia il mondo tutto;

sanza te è distrutto quanto avemo in potenzia di ben fare, come pintura in tenebrosa parte, che non si può mostrare né dar diletto di color né d'arte. 15 Feremi ne lo cor sempre tua luce, come raggio in la stella, poi che l'anima mia fu fatta ancella de la tua podestà primeramente; onde ha vita un disio che mi conduce 20 con sua dolce favella in rimirar ciascuna cosa bella con più diletto quanto è più piacente. Per questo mio guardar m'è ne la mente una giovane entrata, che m'ha preso, 25 e hagli un foco acceso, com'acqua per chiarezza fiamma accende: perché nel suo venir li raggi tuoi, con li quai mi risplende, saliron tutti su ne gli occhi suoi. 30 Ouanto è ne l'esser suo bella, e gentile ne gli atti ed amorosa, tanto lo imaginar, che non si posa, l'adorna ne la mente ov'io la porto; non che da se medesmo sia sottile 35 a così alta cosa. ma da la tua vertute ha quel ch'elli osa oltre al poder che natura ci ha porto. È sua beltà del tuo valor conforto. in quanto giudicar si puote effetto 40 sovra degno soggetto, in guisa ched è 'l sol segno di foco; lo qual a lui non dà né to' virtute, ma fallo in altro loco

ne l'effetto parer di più salute.

Dunque, segnor di sì gentil natura che questa nobiltate che avven qua giuso e tutt'altra bontate lieva principio de la tua altezza, guarda la vita mia quanto ella è dura, 50 e prendine pietate. ché lo tuo ardor per la costei bieltate mi fa nel core aver troppa gravezza. Falle sentire, Amor, per tua dolcezza, il gran disio ch'i' ho di veder lei; 55 non soffrir che costei per giovanezza mi conduca a morte: ché non s'accorge ancor com'ella piace, né quant'io l'amo forte. né che ne li occhi porta la mia pace. 60 Onor ti sarà grande se m'aiuti, e a me ricco dono. tanto quanto conosco ben ch'io sono là 'v'io non posso difender mia vita: ché gli spiriti miei son combattuti 65 da tal ch'io non ragiono, se per tua volontà non han perdono, che possan guari star sanza finita. Ed ancor tua potenzia fia sentita da questa bella donna, che n'è degna: 70 ché par che si convegna di darle d'ogni ben gran compagnia, com'a colei che fu nel mondo nata per aver segnoria sovra la mente d'ogni uom che la guata. 75

Io sento sì d'Amor la gran possanza ch'io non posso durare lungamente a soffrire, ond'io mi doglio: però che 'l suo valor si pur avanza, e 'l mio sento mancare 5 sì ch'io son meno ognora ch'io non soglio. Non dico ch'Amor faccia più ch'io voglio, ché, se facesse quanto il voler chiede. quella vertù che natura mi diede non sosterria, però ch'ella è finita: 10 ma questo è quello ond'io prendo cordoglio, che a la voglia il poder non terrà fede; e se di buon voler nasce merzede. io l'addimando per aver più vita da li occhi che nel lor bello splendore 15 portan conforto ovunque io sento amore.

Entrano i raggi di questi occhi belli ne' miei innamorati, e portan dolce ovunque io sento amaro; e sanno lo cammin, sì come quelli 20 che già vi son passati, e sanno il loco dove Amor lasciaro quando per li occhi miei dentro il menaro: per che merzé, volgendosi, a me fanno, e di colei cui son procaccian danno 25 celandosi da me, poi tanto l'amo che sol per lei servir mi tegno caro. E' miei pensier', che pur d'amor si fanno, come a lor segno, al suo servigio vanno: per che l'adoperar sì forte bramo 30 che, s'io 'l credesse far fuggendo lei, lieve saria: ma so ch'io ne morrei.

| Ben è verace amor quel che m'ha preso,                                                                                                                    |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| e ben mi stringe forte,                                                                                                                                   |    |
| quand'io farei quel ch'io dico per lui:                                                                                                                   | 35 |
| ché nullo amore è di cotanto peso                                                                                                                         |    |
| quanto è quel che la morte                                                                                                                                |    |
| face piacer, per ben servire altrui.                                                                                                                      |    |
| E io 'n cotal voler fermato fui                                                                                                                           |    |
| sì tosto come il gran disio ch'io sento                                                                                                                   | 40 |
| fu nato per vertù del piacimento                                                                                                                          |    |
| che nel bel viso d'ogni bel s'accoglie.                                                                                                                   |    |
| Io son servente, e quando penso a cui,                                                                                                                    |    |
| qual ch'ella sia, di tutto son contento,                                                                                                                  |    |
| ché l'uom può ben servir contra talento;                                                                                                                  | 45 |
| e se merzé giovanezza mi toglie,                                                                                                                          |    |
| io spero tempo che più ragion prenda,                                                                                                                     |    |
| pur che la vita tanto si difenda.                                                                                                                         |    |
| Quand'io penso un gentil disio, ch'è nato<br>del gran disio ch'io porto,<br>ch'a ben far tira tutto il mio podere,<br>parmi esser di merzede oltrapagato; | 5( |
| e anche più ch'a torto                                                                                                                                    |    |
| mi par di servidor nome tenere:                                                                                                                           |    |
| così dinanzi a li occhi del piacere                                                                                                                       | 55 |
| si fa 'l servir merzé d'altrui bontate.                                                                                                                   |    |
| Ma poi ch'io mi ristringo a veritate,                                                                                                                     |    |
| convien che tal disio servigio conti:                                                                                                                     |    |
| però che, s'io procaccio di valere,                                                                                                                       |    |
| non penso tanto a mia proprietate                                                                                                                         | 60 |
| quanto a colei che m'ha in sua podestate,                                                                                                                 |    |
| ché 'l fo perché sua cosa in pregio monti;                                                                                                                |    |
| e io son tutto suo: così mi tegno,                                                                                                                        |    |
| ch'Amor di tanto onor m'ha fatto degno.                                                                                                                   |    |
| Altri ch'Amor non mi potea far tale                                                                                                                       | 65 |

cosa di quella che non s'innamora, ma stassi come donna a cui non cale de l'amorosa mente che sanza lei non può passare un'ora. 70 Io non la vidi tante volte ancora ch'io non trovasse in lei nova bellezza: onde Amor cresce in me la sua grandezza tanto quanto il piacer novo s'aggiugne. Ond'elli avven che tanto fo dimora 75 in uno stato, e tanto Amor m'avvezza con un martiro e con una dolcezza. quanto è quel tempo che spesso mi pugne, che dura da ch'io perdo la sua vista infino al tempo ch'ella si racquista. 80 Canzon mia bella, se tu mi somigli, tu non sarai sdegnosa tanto quanto a la sua bontà s'avvene: però ti prego che tu t'assottigli, dolce mia amorosa. 85 in prender modo e via che ti stesa bene. Se cavalier t'invita o ti ritene, imprima che nel suo piacer ti metta, espia, se far lo puoi, de la sua setta, se vuoi saver qual è la sua persona: 90 ché 'l buon col buon sempre camera tene. Ma elli avven che spesso altri si getta in compagnia che non è che disdetta di mala fama ch'altri di lui suona: con rei non star né a cerchio né ad arte, 95 ché non fu mai saver tener lor parte. Canzone, a' tre men rei di nostra terra te n'anderai prima che vadi altrove: li due saluta, e 'l terzo vo' che prove

di trarlo fuor di mala setta in pria.

Digli che 'l buon col buon non prende guerra, prima che co' malvagi vincer prove; digli ch'è folle chi non si rimove per tema di vergogna da follia: ché que' la teme c'ha del mal paura, perché, fuggendo l'un, l'altro assicura.

105

39

### Ig

| noto a Dante.                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Dante Alleghier, d'ogni senno pregiato                                                                           |    |
| che 'n corpo d'om si potesse trovare,                                                                            |    |
| un tuo amico di debile affare                                                                                    |    |
| da la tua parte s'era richiamato                                                                                 | 4  |
| a una donna, che l'ha sì incolpato<br>con fini spade di sottil tagliare<br>che in nulla guisa ne pensa scampare, |    |
| però che' colpi han già il cor toccato:                                                                          | 8  |
| onde a te cade farne alta vendetta<br>di quella che l'ha sì forte conquiso                                       |    |
| che null'altra mai non se ne inframetta.                                                                         | 11 |
| Della que condicioni io ni divice                                                                                |    |

Delle sue condizioni io vi diviso ch'ell'è una leggiadra giovinetta che porta propiamente Amor nel viso. 14

### 39 a

### Dante all'ignoto.

Io Dante a te, che m'hai così chiamato, rispondo brieve con poco pensare, però che più non posso soprastare, tanto m'ha 'l tuo pensier forte affannato. Ma ben vorrei saper dove e in qual lato ti richiamasti, per me ricordare: forse che per mia lettera mandare saresti d'ogni colpo risanato. 8 Ma s'ella è donna che porti anco vetta, sì 'n ogni parte mi pare esser fiso ch'ella verrà a farti gran disdetta. 11 Secondo detto m'hai ora, m'avviso che ella è d'ogni peccato netta come angelo che stia in paradiso. 14

40

#### Cino da Pistoja a Dante.

Novellamente Amor mi giura e dice d'una donna gentil, s'i' la riguardo, che per vertù de lo su' novo sguardo ella sarà del meo cor bëatrice.

Io, c'ho provato po' come disdice, quando vede imbastito lo suo dardo,

| •                                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ciò che promette, a morte mi do tardo,<br>ch'i' non potrò contraffar la fenice.                                                                        | 8  |
| S'io levo gli occhi, e del suo colpo perde<br>lo core mio quel poco che di vita<br>gli rimase d'un'altra sua ferita.                                   | 11 |
| Che farò, Dante? ch'Amor pur m'invita, e d'altra parte il tremor mi disperde che peggio che lo scur non mi sia 'l verde.                               | 14 |
| 40 <i>a</i>                                                                                                                                            |    |
| Dante a Cino.                                                                                                                                          |    |
| I' ho veduto già senza radice<br>legno ch'è per omor tanto gagliardo<br>che que' che vide nel fiume lombardo<br>cader suo figlio, fronde fuor n'elice; | 4  |
| ma frutto no, però che 'l contradice<br>natura, ch'al difetto fa riguardo,<br>perché conosce che saria bugiardo<br>sapor non fatto da vera notrice.    | 8  |
| Giovane donna a cotal guisa verde<br>talor per gli occhi sì a dentro è gita<br>che tardi poi è stata la partita.                                       | 11 |
| Periglio è grande in donna sì vestita:<br>però l'affronto de la gente verde<br>parmi che la tua caccia non seguer de'.                                 | 14 |

41

### Dante a Cino.

Perch'io non trovo chi meco ragioni del signor a cui siete voi ed io, conviemmi sodisfare al gran disio ch'i' ho di dire i pensamenti boni. 4 Null'altra cosa appo voi m'accagioni del lungo e del noioso tacer mio se non il loco ov'i' son, ch'è sì rio che 'l ben non trova chi albergo li doni. 8 Donna non ci ha ch'Amor le venga al volto, né omo ancora che per lui sospiri; e chi 'l facesse, qua sarebbe stolto. 11 Oh, messer Cin, come 'l tempo è rivolto a danno nostro e de li nostri diri, da po' che 'l ben è sì poco ricolto. 14

41 a

#### Cino a Dante.

Dante, i' non so in qual albergo soni lo be, ch'è da ciascun messo in oblio: è sì gran tempo che di qua fuggio che del contraro son nati li troni;

e per le variate condizioni chi 'l ben tacesse, non risponde al fio:

| 8                                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| lo ben sa' tu che predicava Iddio,<br>e nol tacea nel regno de' dimoni.                                                                                         | 8  |
| Dunque, s'al ben ciascun ostello è tolto<br>nel mondo, in ogni parte ove ti giri,<br>vuoli tu anco far dispiacer molto?                                         | 11 |
| Diletto frate mio, di pene involto,<br>merzé, per quella donna che tu miri,<br>d'opra non star, se di fé non se' sciolto.                                       | 14 |
| 42                                                                                                                                                              |    |
| Messer Brunetto, questa pulzelletta<br>con esso voi si ven la pasqua a fare:<br>non intendete pasqua di mangiare,<br>ch'ella non mangia, anzi vuol esser letta. | 4  |
| La sua sentenzia non richiede fretta,<br>né luogo di romor né da giullare;<br>anzi si vuol più volte lusingare<br>prima che 'n intelletto altrui si metta.      | 8  |
| Se voi non la intendete in questa guisa,<br>in vostra gente ha molti frati Alberti<br>da intender ciò ch'è posto loro in mano.                                  | 11 |
| Con lor vi restringete sanza risa;<br>e se li altri de' dubbî non son certi,<br>ricorrete a la fine a messer Giano.                                             | 14 |

| Io son venuto al punto de la rota<br>che l'orizzonte, quando il sol si corca,<br>ci partorisce il geminato cielo,                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| e la stella d'amor ci sta remota<br>per lo raggio lucente che la 'nforca<br>sì di traverso che le si fa velo;                                                                                                                                                               | 5  |
| e quel pianeta che conforta il gelo<br>si mostra tutto a noi per lo grand'arco<br>nel qual ciascun di sette fa poca ombra:<br>e però non disgombra<br>un sol penser d'amore, ond'io son carco,<br>la mente mia, ch'è più dura che petra<br>in tener forte imagine di petra. | 10 |
| Levasi de la rena d'Etïopia<br>lo vento peregrin che l'aere turba,<br>per la spera del sol ch'ora la scalda;<br>e passa il mare, onde conduce copia                                                                                                                         | 15 |
| di nebbia tal che, s'altro non la sturba,<br>questo emisperio chiude tutto e salda;<br>e poi si solve, e cade in bianca falda<br>di fredda neve ed in noiosa pioggia,<br>onde l'aere s'attrista tutto e piagne:                                                             | 20 |
| e Amor, che sue ragne<br>ritira in alto pel vento che poggia,<br>non m'abbandona, sì è bella donna<br>questa crudel che m'è data per donna.                                                                                                                                 | 25 |
| Fuggito è ogne augel che 'l caldo segue<br>del paese d'Europa, che non perde<br>le sette stelle gelide unquemai;<br>e li altri han posto a le lor voci triegue<br>per non sonarle infino al tempo verde,                                                                    | 30 |

se ciò non fosse per cagion di guai; e tutti li animali che son gai di lor natura, son d'amor disciolti, però che 'l freddo lor spirito ammorta: 35 e'l mio più d'amor porta; ché li dolzi pensier' non mi son tolti né mi son dati per volta di tempo, ma donna li mi dà c'ha picciol tempo. Passato hanno lor termine le fronde 40 che trasse fuor la vertù d'Arïete per adornare il mondo, e morta è l'erba; ramo di foglia verde a noi s'asconde se non se in lauro, in pino o in abete o in alcun che sua verdura serba: 45 e tanto è la stagion forte ed acerba c'ha morti li fioretti per le piagge, li quai non poten tollerar la brina: e la crudele spina però Amor di cor non la mi tragge; 50 per ch'io son fermo di portarla sempre ch'io sarò in vita, s'io vivesse sempre. Versan le vene le fummifere acque per li vapor' che la terra ha nel ventre, che d'abisso li tira suso in alto; 55 onde cammino al bel giorno mi piacque che ora è fatto rivo, e sarà mentre che durerà del verno il grande assalto; la terra fa un suol che par di smalto, e l'acqua morta si converte in vetro 60 per la freddura che di fuor la serra:

e io de la mia guerra

non son però tornato un passo a retro, né vo' tornar; ché, se 'l martiro è dolce, la morte de' passare ogni altro dolce.

Canzone, or che sarà di me ne l'altro dolce tempo novello, quando piove amore in terra da tutti li cieli, quando per questi geli amore è solo in me, e non altrove?

Saranne quello ch' è d'un uomo di marmo, se in pargoletta fia per core un marmo.

44

Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra son giunto, lasso, ed al bianchir de' colli, quando si perde lo color ne l'erba: e 'l mio disio però non cangia il verde, sì è barbato ne la dura petra che parla e sente come fosse donna.

5

Similemente questa nova donna si sta gelata come neve a l'ombra: ché non la move, se non come petra, il dolce tempo che riscalda i colli, e che li fa tornar di bianco in verde perché li copre di fioretti e d'erba.

10

Quand'ella ha in testa una ghirlanda d'erba, trae de la mente nostra ogn'altra donna: perché si mischia il crespo giallo e 'l verde sì bel, ch'Amor lì viene a stare a l'ombra, che m'ha serrato intra piccioli colli più forte assai che la calcina petra.

15

La sua bellezza ha più vertù che petra, e 'l colpo suo non può sanar per erba:

ch'io son fuggito per piani e per colli, per potere scampar da cotal donna; e dal suo lume non mi può far ombra poggio né muro mai né fronda verde.

Io l'ho veduta già vestita a verde, sì fatta ch'ella avrebbe messo in petra l'amor ch'io porto pur a la sua ombra: ond'io l'ho chesta in un bel prato d'erba, innamorata com'anco fu donna, e chiuso intorno d'altissimi colli.

30

25

Ma ben ritorneranno i fiumi a' colli prima che questo legno molle e verde s'infiammi, come suol far bella donna, di me; che mi torrei dormire in petra tutto il mio tempo e gir pascendo l'erba, sol per veder do' suoi panni fanno ombra.

35

Quandunque i colli fanno più nera ombra, sotto un bel verde la giovane donna la fa sparer, com'uom petra sott'erba.

45

Amor, tu vedi ben che questa donna la tua vertù non cura in alcun tempo, che suol de l'altre belle farsi donna; e poi s'accorse ch'ell'era mia donna per lo tuo raggio ch'al volto mi luce, d'ogne crudeltà si fece donna; sì che non par ch'ell'abbia cor di donna, ma di qual fiera l'ha d'amor più freddo:

ché per lo tempo caldo e per lo freddo mi fa sembiante pur come una donna 10 che fosse fatta d'una bella petra per man di quei che me' intagliasse in petra. E io, che son costante più che petra in ubidirti per bieltà di donna, porto nascoso il colpo de la petra 15 con la qual tu mi desti come a petra che t'avesse innoiato lungo tempo, tal che m'andò al core ov'io son petra. E mai non si scoperse alcuna petra o da splendor di sole o da sua luce, 20 che tanta avesse né vertiì né luce che mi potesse atar da questa petra, sì ch'ella non mi meni col suo freddo colà dov'io sarò di morte freddo. Segnor, tu sai che per algente freddo 25 l'acqua diventa cristallina petra là sotto tramontana ov'è il gran freddo, e l'aere sempre in elemento freddo vi si converte, sì che l'acqua è donna in quella parte per cagion del freddo: 30 così dinanzi dal sembiante freddo mi ghiaccia sopra il sangue d'ogne tempo, e quel pensiero che m'accorcia il tempo mi si converte tutto in corpo freddo, che m'esce poi per mezzo della luce 35 là ond'entrò la dispietata luce. In lei s'accoglie d'ogni bieltà luce; così di tutta crudeltate il freddo le corre al core, ove non va tua luce:

per che ne li occhi sì bella mi luce

quando la miro, ch'io la veggio in petra,

e po' in ogni altro ov'io volga mia luce.

Da li occhi suoi mi ven la dolce luce
che mi fa non caler d'ognì'altra donna:

così foss'ella più pietosa donna
ver' me, che chiamo di notte e di luce,
solo per lei servire, e luogo e tempo.

Né per altro disio viver gran tempo.

Però, vertù che se' prima che tempo,
prima che moto o che sensibil luce,
increscati di me, c'ho sì mal tempo;
entrale in core omai, ché ben n'è tempo,
sì che per te se n'esca fuor lo freddo
che non mi lascia aver, com'altri, tempo:
che se mi giunge lo tuo forte tempo
in tale stato, questa gentil petra
mi vedrà coricare in poca petra,
per non levarmi se non dopo il tempo
quando vedrò se mai fu bella donna
nel mondo come questa acerba donna.

Canzone, io porto ne la mente donna tal che, con tutto ch'ella mi sia petra, mi dà baldanza, ond'ogni uom mi par freddo: sì ch'io ardisco a far per questo freddo la novità che per tua forma luce,
65 che non fu mai pensata in alcun tempo.

46

Così nel mio parlar voglio esser aspro com'è ne li atti questa bella petra, la quale ognora impetra

maggior durezza e più natura cruda, e veste sua persona d'un dïaspro 5 tal che per lui, o perch'ella s'arretra, non esce di faretra saetta che già mai la colga ignuda; ed ella ancide, e non val ch'om si chiuda né si dilunghi da' colpi mortali, 10 che, com'avesser ali, giungono altrui e spezzan ciascun'arme: sì ch'io non so da lei né posso atarme. Non trovo scudo ch'ella non mi spezzi né loco che dal suo viso m'asconda: 15 ché, come fior di fronda, così de la mia mente tien la cima. Cotanto del mio mal par che si prezzi quanto legno di mar che non lieva onda; e 'l peso che m'affonda 20 è tal che non potrebbe adequar rima. Ahi angosciosa e dispietata lima che sordamente la mia vita scemi. perché non ti ritemi sì di rodermi il core a scorza a scorza 25 com'io di dire altrui chi ti dà forza? Ché più mi triema il cor qualora io penso di lei in parte ov'altri li occhi induca, per tema non traluca lo mio penser di fuor sì che si scopra, 30 ch'io non fo de la morte, che ogni senso co li denti d'Amor già mi manduca: ciò è che 'l pensier bruca la lor vertù, sì che n'allenta l'opra. E' m'ha percosso in terra, e stammi sopra 35 con quella spada ond'elli ancise Dido, Amore, a cui io grido

merzé chiamando, e umilmente il priego: ed el d'ogni merzé par messo al niego.

| Egli alza ad ora ad or la mano, e sfida       | 40 |
|-----------------------------------------------|----|
| la debole mia vita, esto perverso,            |    |
| che disteso a riverso                         |    |
| mi tiene in terra d'ogni guizzo stanco:       |    |
| allor mi surgon ne la mente strida;           |    |
| e 'l sangue, ch'è per le vene disperso,       | 45 |
| fuggendo corre verso                          |    |
| lo cor, che 'l chiama; ond'io rimango bianco. |    |
| Elli mi fiede sotto il braccio manco          |    |
| sì forte che 'l dolor nel cor rimbalza;       |    |
| allor dico: «S'elli alza                      | 50 |
| un'altra volta, Morte m'avrà chiuso           |    |
| prima che 'l colpo sia disceso giuso».        |    |
| Così vedess'io lui fender per mezzo           |    |
| lo core a la crudele che 'l mio squatra;      |    |
| poi non mi sarebb'atra                        | 55 |
| la morte, ov'io per sua bellezza corro:       |    |
| ché tanto dà nel sol quanto nel rezzo         |    |
| questa scherana micidiale e latra.            |    |
| Ômè, perché non latra                         |    |
| per me, com'io per lei, nel caldo borro?      | 60 |
| ché tosto griderei: «Io vi soccorro»;         |    |
| e fare'l volentier, sì come quelli            |    |
| che ne' biondi capelli                        |    |
| ch'Amor per consumarmi increspa e dora        |    |
| metterei mano, e piacere'le allora.           | 65 |
| •                                             |    |
| S'io avessi le belle trecce prese,            |    |
| che fatte son per me scudiscio e ferza,       |    |
| pigliandole anzi terza,                       |    |
| con esse passerei vespero e squille:          |    |
| e non sarei pietoso né cortese,               | 70 |
|                                               |    |

anzi farei com'orso quando scherza;
e se Amor me ne sferza,
io mi vendicherei di più di mille.
Ancor ne li occhi, ond'escon le faville
che m'infiammano il cor, ch'io porto anciso,
guarderei presso e fiso,
per vendicar lo fuggir che mi face;
e poi le renderei con amor pace.

Canzon, vattene dritto a quella donna che m'ha ferito il core e che m'invola 80 quello ond'io ho più gola, e dàlle per lo cor d'una saetta: ché bell'onor s'acquista in far vendetta.

### 47

Tre donne intorno al cor mi son venute, e seggonsi di fore: ché dentro siede Amore, lo quale è in segnoria de la mia vita. Tanto son belle e di tante vertute 5 che 'l possente segnore, dico quel ch'è nel core, a pena del parlar di lor s'aita. Ciascuna par dolente e sbigottita, come persona discacciata e stanca, 10 cui tutta gente manca e cui vertute né beltà non vale. Tempo fu già nel quale, secondo il loro parlar, furon dilette; or sono a tutti in ira ed in non cale. 15 Queste così solette

| venute son come a casa d'amico:             |    |
|---------------------------------------------|----|
| ché sanno ben che dentro è quel ch'io dico. |    |
| Dolesi l'una con parole molto,              |    |
| e 'n su la man si posa                      | 20 |
| come succisa rosa:                          |    |
| il nudo braccio, di dolor colonna,          |    |
| sente l'oraggio che cade dal volto;         |    |
| l'altra man tiene ascosa                    |    |
| la faccia lagrimosa:                        | 25 |
| discinta e scalza, e sol di sé par donna.   |    |
| Come Amor prima per la rotta gonna          |    |
| la vide in parte che il tacere è bello,     |    |
| egli, pietoso e fello,                      |    |
| di lei e del dolor fece dimanda.            | 30 |
| «Oh di pochi vivanda»,                      |    |
| rispose in voce con sospiri mista,          |    |
| «nostra natura qui a te ci manda:           |    |
| io, che son la più trista,                  |    |
| son suora a la tua madre, e son Drittura;   | 35 |
| povera, vedi, a panni ed a cintura».        |    |
| Poi che fatta si fu palese e conta,         |    |
| doglia e vergogna prese                     |    |
| lo mio segnore, e chiese                    |    |
| chi fosser l'altre due ch'eran con lei.     | 40 |
| E questa, ch'era sì di pianger pronta,      |    |
| tosto che lui intese,                       |    |
| più nel dolor s'accese,                     |    |
| dicendo: «A te non duol de gli occhi miei?» |    |
| Poi cominciò: «Sì come saper dei,           | 45 |
| di fonte nasce il Nilo picciol fiume        |    |
| quivi dove 'l gran lume                     |    |
| toglie a la terra del vinco la fronda:      |    |
| sovra la vergin onda                        |    |
| generai io costei che m'è da lato           | 50 |
| e che s'asciuga con la treccia bionda.      |    |
| Questo mio bel portato,                     |    |
|                                             |    |

mirando sé ne la chiara fontana, generò questa che m'è più lontana».

| Fenno i sospiri Amore un poco tardo;        | 55 |
|---------------------------------------------|----|
| e poi con gli occhi molli,                  |    |
| che prima furon folli,                      |    |
| salutò le germane sconsolate.               |    |
| E poi che prese l'uno e l'altro dardo,      |    |
| disse: «Drizzate i colli:                   | 60 |
| ecco l'armi ch'io volli;                    |    |
| per non usar, vedete, son turbate.          |    |
| Larghezza e Temperanza e l'altre nate       |    |
| del nostro sangue mendicando vanno.         |    |
| Però, se questo è danno,                    | 65 |
| piangano gli occhi e dolgasi la bocca       |    |
| de li uomini a cui tocca,                   |    |
| che son a' raggi di cotal ciel giunti;      |    |
| non noi, che semo de l'etterna rocca:       |    |
| ché, se noi siamo or punti,                 | 70 |
| noi pur saremo, e pur tornerà gente         |    |
| che questo dardo farà star lucente».        |    |
| E io, che ascolto nel parlar divino         |    |
| consolarsi e dolersi                        |    |
| così alti dispersi,                         | 75 |
| l'essilio che m'è dato, onor mi tegno:      |    |
| ché, se giudizio o forza di destino         |    |
| vuol pur che il mondo versi                 |    |
| i bianchi fiori in persi,                   |    |
| cader co' buoni è pur di lode degno.        | 80 |
| E se non che de gli occhi miei 'l bel segno |    |
| per lontananza m'è tolto dal viso,          |    |
| che m'àve in foco miso,                     |    |
| lieve mi conterei ciò che m'è grave.        |    |
| Ma questo foco m'àve                        | 85 |
| già consumato sì l'ossa e la polpa          |    |
| che Morte al petto m'ha posto la chiave.    |    |

| Onde, s'io ebbi colpa,                     |
|--------------------------------------------|
| più lune ha volto il sol poi che fu spenta |
| se colpa muore perché l'uom si penta.      |

90

Canzone, a' panni tuoi non ponga uom mano, per veder quel che bella donna chiude:
bastin le parti nude;
lo dolce pome a tutta gente niega,
per cui ciascun man piega.

Ma s'elli avvien che tu alcun mai truovi
amico di virtù, ed e' ti priega,
fatti di color' novi,
poi li ti mostra; e'l fior, ch'è bel di fori,
fa disïar ne li amorosi cori.

Canzone, uccella con le bianche penne; canzone, caccia con li neri veltri, che fuggir mi convenne, ma far mi poterian di pace dono.
Però nol fan che non san quel che sono: camera di perdon savio uomo non serra, ché 'l perdonare è bel vincer di guerra.

105

48

Se vedi li occhi miei di pianger vaghi per novella pietà che 'l cor mi strugge, per lei ti priego che da te non fugge, Signor, che tu di tal piacere i svaghi:

4

8

con la tua dritta man cioè, che paghi chi la giustizia uccide e poi rifugge al gran tiranno, del cui tosco sugge ch'elli ha già sparto e vuol che 'l mondo allaghi;

e messo ha di paura tanto gelo nel cor de' tuo' fedei che ciascun tace. Ma tu, foco d'amor, lume del cielo,

11

questa vertù che nuda e fredda giace, levala su vestita del tuo velo, ché sanza lei non è in terra pace.

14

49

Doglia mi reca ne lo core ardire a voler ch'è di veritate amico: però, donne, s'io dico parole quasi contra tutta gente, non vi maravigliate, 5 ma conoscete il vil vostro disire; ché la beltà ch'Amore in voi consente. a vertù solamente formata fu dal suo decreto antico, contra 'l qual voi fallate. 10 Io dico a voi che siete innamorate che, se vertute a noi fu data, e beltà a voi. e a costui di due potere un fare, voi non dovreste amare, 15 ma coprir quanto di biltà v'è dato, poi che non c'è vertù, ch'era suo segno. Lasso, a che dicer vegno? Dico che bel disdegno sarebbe in donna, di ragion laudato, 20 partir beltà da sé per suo commiato.

Omo da sé verti) fatto ha lontana:

| omo no, mala bestia ch'om simiglia.       |    |
|-------------------------------------------|----|
| O Deo, qual maraviglia                    |    |
| voler cadere in servo di signore,         | 25 |
| o ver di vita in morte.                   |    |
| Vertute, al suo fattor sempre sottana,    |    |
| lui obedisce e lui acquista onore,        |    |
| donne, tanto che Amore                    |    |
| la segna d'eccellente sua famiglia        | 30 |
| ne la beata corte:                        |    |
| lietamente esce da le belle porte,        |    |
| a la sua donna torna;                     |    |
| lieta va e soggiorna,                     |    |
| lietamente ovra suo gran vassallaggio;    | 35 |
| per lo corto viaggio                      |    |
| conserva, adorna, accresce ciò che trova; |    |
| Morte repugna sì che lei non cura.        |    |
| O cara ancella e pura,                    |    |
| colt'hai nel ciel misura;                 | 40 |
| tu sola fai segnore, e quest'è prova      |    |
| che tu se' possession che sempre giova.   |    |
| Servo non di signor, ma di vil servo,     |    |
| si fa chi da cotal serva si scosta.       |    |
| Vedete quanto costa,                      | 45 |
| se ragionate l'uno e l'altro danno,       |    |
| a chi da lei si svia:                     |    |
| questo servo signor tant'è protervo       |    |
| che gli occhi ch'a la mente lume fanno,   |    |
| chiusi per lui si stanno,                 | 50 |
| sì che gir ne convene a colui posta,      |    |
| ch'adocchia pur follia.                   |    |
| Ma perché lo meo dire util vi sia,        |    |
| discenderò del tutto                      |    |
| in parte ed in costrutto                  | 55 |
| più lieve, sì che men grave s'intenda:    |    |
| ché rado sotto benda                      |    |
| parola oscura giugne ad intelletto;       |    |
|                                           |    |

| per che parlar con voi si vole aperto:    |    |
|-------------------------------------------|----|
| ma questo vo' per merto,                  | 60 |
| per voi, non per me certo,                |    |
| ch'abbiate a vil ciascuno e a dispetto,   |    |
| ché simiglianza fa nascer diletto.        |    |
| Chi è servo è come quello ch'è seguace    |    |
| ratto a segnore, e non sa dove vada,      | 65 |
| per dolorosa strada:                      |    |
| come l'avaro seguitando avere,            |    |
| ch'a tutti segnoreggia.                   |    |
| Corre l'avaro, ma più fugge pace:         |    |
| oh mente cieca, che non pò vedere         | 70 |
| lo suo folle volere                       |    |
| che 'l numero, ch'ognora a passar bada,   |    |
| che 'nfinito vaneggia.                    |    |
| Ecco giunta colei che ne pareggia:        |    |
| dimmi, che hai tu fatto,                  | 75 |
| cieco avaro disfatto?                     | ., |
| Rispondimi, se puoi, altro che «Nulla».   |    |
| Maladetta tua culla,                      |    |
| che lusingò cotanti sonni invano;         |    |
| maladetto lo tuo perduto pane,            | 80 |
| che non si perde al cane:                 | 00 |
| ché da sera e da mane                     |    |
| hai raunato e stretto ad ambo mano        |    |
| ciò che sì tosto si rifà lontano.         |    |
| cio che si tosto si fira iontano.         |    |
| Come con dismisura si rauna,              | 85 |
| così con dismisura si distringe:          | 0) |
| questo è quello che pinge                 |    |
| molti in servaggio; e s'alcun si difende, |    |
| non è sanza gran briga.                   |    |
| Morte, che fai? che fai, fera Fortuna,    | 90 |
| che non solvete quel che non si spende?   | 70 |
| se 'l fate, a cui si rende?               |    |
|                                           |    |
| Non so, poscia che tal cerchio ne cinge   |    |

| che di là su ne riga.<br>Colpa è de la ragion che nol gastiga.<br>Se vol dire «I' son presa», | 95  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ah com poca difesa                                                                            |     |
| mostra segnore a cui servo sormonta.                                                          |     |
| Qui si raddoppia l'onta,                                                                      |     |
| se ben si guarda là dov'io addito,                                                            | 100 |
| falsi animali, a voi ed altrui crudi,                                                         |     |
| che vedete gir nudi                                                                           |     |
| per colli e per paludi                                                                        |     |
| omini innanzi cui vizio è fuggito,                                                            |     |
| e voi tenete vil fango vestito.                                                               | 105 |
| Fassi dinanzi da l'avaro volto                                                                |     |
| vertù, che i suoi nimici a pace invita,                                                       |     |
| con matera pulita,                                                                            |     |
| per allettarlo a sé; ma poco vale,                                                            |     |
| ché sempre fugge l'esca.                                                                      | 110 |
| Poi che girato l'ha chiamando molto,                                                          |     |
| gitta 'l pasto ver' lui, tanto glien cale;                                                    |     |
| ma quei non v'apre l'ale:                                                                     |     |
| e se pur vene quand'ell'è partita,                                                            |     |
| tanto par che li 'ncresca                                                                     | 115 |
| come ciò possa dar, sì che non esca                                                           |     |
| dal benefizio loda.                                                                           |     |
| I' vo' che ciascun m'oda:                                                                     |     |
| chi con tardare e chi con vana vista,                                                         |     |
| chi con sembianza trista,                                                                     | 120 |
| volge il donare in vender tanto caro                                                          |     |
| quanto sa sol chi tal compera paga.                                                           |     |
| Volete udir se piaga?                                                                         |     |
| Tanto chi prende smaga                                                                        |     |
| che 'l negar poscia non li pare amaro.                                                        | 125 |
| Così altrui e sé concia l'avaro.                                                              |     |

Disvelato v'ho, donne, in alcun membro la viltà de la gente che vi mira,

perché l'aggiate in ira; ma troppo è più ancor quel che s'asconde 130 perché a dicerne è lado. În ciascun è di ciascun vizio assembro, per che amistà nel mondo si confonde: ché l'amorose fronde di radice di ben altro ben tira. 135 poi sol simile è in grado. Vedete come conchiudendo vado: che non dee creder quella cui par bene esser bella. esser amata da questi cotali; 140 che se beltà tra i mali volemo annumerar, creder si pòne, chiamando amore appetito di fera. Oh cotal donna pera che sua biltà dischiera 145 da natural bontà per tal cagione, e crede amor fuor d'orto di ragione. Canzone, presso di qui è una donna ch'è del nostro paese: bella, saggia e cortese 150 la chiaman tutti, e neun se n'accorge quando suo nome porge, Bianca, Giovanna, Contessa chiamando: a costei te ne va' chiusa ed onesta: prima con lei t'arresta, 155 prima a lei manifesta quel che tu se' e quel ch'io ti mando; poi seguirai secondo suo comando.

50

#### Cino da Pistoia a Dante.

Dante, quando per caso s'abbandona lo disio amoroso de la speme che nascer fanno gli occhi del bel seme di quel piacer che dentro si ragiona, 4 i' dico, poi se morte le perdona e Amore tienla più de le due estreme, che l'alma sola, la qual più non teme, si può ben trasformar d'altra persona. 8 E ciò mi fa dir quella ch'è maestra di tutte cose, per quel ch'i' sent'anco entrato, lasso, per la mia finestra. 11 Ma prima che m'uccida il nero e il bianco, da te, che sei stato dentro ed extra, vorre' saper se 'l mi' creder è manco. 14

50 a

#### Dante a Cino.

Io sono stato con Amore insieme da la circulazion del sol mia nona, e so com'egli affrena e come sprona, e come sotto lui si ride e geme.

4

Chi ragione o virtù contra gli sprieme, fa come que' che 'n la tempesta sona,

| credendo far colà dove si tona<br>esser le guerre de' vapori sceme.                       | 8  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Però nel cerchio de la sua palestra                                                       |    |
| liber arbitrio già mai non fu franco,                                                     |    |
| sì che consiglio invan vi si balestra.                                                    | 11 |
| Ron nuò con nuovi comon' nuncon la fion co                                                |    |
| Ben può con nuovi spron' punger lo fianco,<br>e qual che sia 'l piacer ch'ora n'addestra, |    |
| seguitar si convien, se l'altro è stanco.                                                 | 14 |
|                                                                                           |    |
|                                                                                           |    |
| 51                                                                                        |    |
|                                                                                           |    |
| Cino da Pistoia al marchese Moroello Malaspina.                                           |    |
| Cercando di trovar minera in oro                                                          |    |
| di quel valor cui gentilezza inchina,                                                     |    |
| punto m'ha 'l cor, marchese, mala spina,                                                  |    |
| in guisa che, versando il sangue, i' moro.                                                | 4  |
| E più per quel ched i' non trovo ploro                                                    |    |
| che per la vita natural che fina:                                                         |    |
| cotal pianeta, lasso, mi destina                                                          |    |
| che dov'io perdo volentier dimoro.                                                        | 8  |
| E più le pene mie vi farie conte,                                                         |    |
| se non ched i' non vo' che troppa gioia                                                   |    |
| vo' concepiate di ciò che m'è noia.                                                       | 11 |
| Bon tomia il mio cagnon anni ab'ic mais                                                   |    |
| Ben poria il mio segnor, anzi ch'io moia,<br>far convertir in oro duro monte,             |    |
| c'ha fatto già di marmo nascer fonte.                                                     | 14 |
| ,,,,,,,,                                                                                  |    |
|                                                                                           |    |

#### 51a

#### Dante a Cino.

Degno fa voi trovare ogni tesoro la voce vostra sì dolce e latina, ma volgibile cor ven disvicina, ove stecco d'Amor mai non fe' foro.

4

Io, che trafitto sono in ogni poro del prun che con sospir' si medicina, pur trovo la minera in cui s'affina quella virtù per cui mi discoloro.

8

Non è colpa del sol se l'orba fronte nol vede quando scende e quando poia, ma de la condizion malvagia e croia.

11

S'i' vi vedesse uscir de gli occhi ploia per prova fare a le parole conte, non mi porreste di sospetto in ponte.

14

52

#### Dante a Cino.

Io mi credea del tutto esser partito da queste nostre rime, messer Cino, ché si conviene omai altro cammino a la mia nave più lungi dal lito;

4

ma perch'i' ho di voi più volte udito che pigliar vi lasciate a ogni uncino,

| piacemi di prestare un pocolino<br>a questa penna lo stancato dito.                                                     | 8  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Chi s'innamora sì come voi fate,<br>or qua or là, e sé lega e dissolve,<br>mostra ch'Amor leggermente il saetti.        | 11 |
| Però, se leggier cor così vi volve,<br>priego che con vertù il correggiate,<br>sì che s'accordi i fatti a' dolci detti. | 14 |
| 52 <i>a</i>                                                                                                             |    |
| Cino a Dante.                                                                                                           |    |
| Poi ch'i' fu', Dante, dal mio natal sito<br>fatto per greve essilio pellegrino<br>e lontanato dal piacer più fino       | 4  |
| che mai formasse il Piacer infinito, io son piangendo per lo mondo gito sdegnato del morir come meschino;               | 4  |
| e s'ho trovato a lui simil vicino,<br>dett'ho che questi m'ha lo cor ferito.                                            | 8  |
| Né da le prime braccia dispietate,<br>onde 'l fermato disperar m'assolve,                                               |    |
| son mosso perch'aiuto non aspetti:                                                                                      | 11 |
| ch'un piacer sempre me lega ed involve, il qual conven che a simil di beltate in molte donne sparte mi diletti.         | 14 |
|                                                                                                                         |    |

Amor, da che convien pur ch'io mi doglia perché la gente m'oda, e mostri me d'ogni vertute spento, dammi savere a pianger come voglia, sì che 'l duol che si snoda 5 portin le mie parole com'io 'l sento. Tu vo' ch'io muoia, e io ne son contento: ma chi mi scuserà, s'io non so dire ciò che mi fai sentire? chi crederà ch'io sia ormai sì colto? 10 E se mi dài parlar quanto tormento, fa', signor mio, che innanzi al mio morire questa rëa per me nol possa udire: ché, se intendesse ciò che dentro ascolto, pietà faria men bello il suo bel volto. 15 Io non posso fuggir ch'ella non vegna ne l'imagine mia, se non come il pensier che la vi mena. L'anima folle, che al suo mal s'ingegna,

se non come il pensier che la vi mena.

L'anima folle, che al suo mal s'ingegna,
com'ella è bella e ria,
così dipinge, e forma la sua pena;
poi la riguarda, e quando ella è ben piena
del gran disio che de li occhi le tira,
incontro a sé s'adira,
c'ha fatto il foco ond'ella trista incende.

Quale argomento di ragion raffrena,
ove tanta tempesta in me si gira?

L'angoscia, che non cape dentro, spira
fuor de la bocca sì ch'ella s'intende,
e anche a li occhi lor merito rende.

30

La nimica figura, che rimane

| vittorïosa e fera<br>e signoreggia la vertù che vole,                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| vaga di se medesma andar mi fane                                              |    |
| colà dov'ella è vera,                                                         | 35 |
| come simile a simil correr sòle.                                              |    |
| Ben conosco che va la neve al sole,                                           |    |
| ma più non posso: fo come colui                                               |    |
| che, nel podere altrui,                                                       | 40 |
| va co' suoi piedi al loco ov'egli è morto.                                    | 40 |
| Quando son presso, parmi udir parole<br>dicer: «Vie via vedrai morir costui». |    |
| Allor mi volgo per vedere a cui                                               |    |
| mi raccomandi; e 'ntanto sono scorto                                          |    |
| da li occhi che m'ancidono a gran torto.                                      | 45 |
| da il occili che ili ancidono a gian torto.                                   | 72 |
| Qual io divegno sì feruto, Amore,                                             |    |
| sailo tu, e non io,                                                           |    |
| che rimani a veder me sanza vita;                                             |    |
| e se l'anima torna poscia al core,                                            |    |
| ignoranza ed oblio                                                            | 50 |
| stato è con lei, mentre ch'ella è partita.                                    |    |
| Com'io risurgo, e miro la ferita                                              |    |
| che mi disfece quand'io fui percosso,                                         |    |
| confortar non mi posso                                                        |    |
| sì ch'io non triemi tutto di paura.                                           | 55 |
| E mostra poi la faccia scolorita                                              |    |
| qual fu quel trono che mi giunse a dosso;                                     |    |
| che se con dolce riso è stato mosso,                                          |    |
| lunga fiata poi rimane oscura,                                                |    |
| perché lo spirto non si rassicura.                                            | 60 |
| Così m'hai concio, Amore, in mezzo l'alpi,                                    |    |
| ne la valle del fiume                                                         |    |
| lungo il qual sempre sopra me se' forte:                                      |    |
| qui vivo e morto, come vuoi, mi palpi,                                        |    |
| merzé del fiero lume                                                          | 65 |
|                                                                               |    |

che sfolgorando fa via a la morte.

Lasso, non donne qui, non genti accorte veggio, a cui mi lamenti del mio male: se a costei non ne cale, non spero mai d'altrui aver soccorso.

E questa sbandeggiata di tua corte, signor, non cura colpo di tuo strale: fatto ha d'orgoglio al petto schermo tale ch'ogni saetta li spunta suo corso; per che l'armato cor da nulla è morso.

75

O montanina mia canzon, tu vai:
forse vedrai Fiorenza, la mia terra,
che fuor di sé mi serra,
vota d'amore e nuda di pietate;
se dentro v'entri, va' dicendo: «Omai
non vi può far lo mio fattor più guerra:
là ond'io vegno una catena il serra
tal che, se piega vostra crudeltate,
non ha di ritornar qui libertate».

54

Per quella via che la bellezza corre quando a svegliare Amor va ne la mente, passa Lisetta baldanzosamente, come colei che mi si crede tòrre.

4

E quando è giunta a piè di quella torre che s'apre quando l'anima acconsente, odesi voce dir subitamente: «Volgiti, bella donna, e non ti porre:

| però che dentro un'altra donna siede,<br>la qual di signoria chiese la verga<br>tosto che giunse, e Amor glile diede».                                            | 11 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Quando Lisetta accommiatar si vede<br>da quella parte dove Amore alberga,<br>tutta dipinta di vergogna riede.                                                     | 14 |
| 55                                                                                                                                                                |    |
| Visto aggio scritto e odito cantare<br>d'Amor, che 'nfiamma ciascun suo servente;<br>e tal lodarsi d'esso, e tal biasmare<br>si sforza ciaschedun suo convenente; | 4  |
| ch'alcun gioioso diven per amare,<br>e altri amando languisce sovente:<br>se ciò diven d'Amor nol so pensare,<br>o d'altra cosa che d'amor non sente.             | 8  |
| Perciò ritorno a voi, cortese e saggio,<br>che mi mandiate novelle d'Amore,<br>e come avviene ciò che ditto v'aggio.                                              | 11 |
| Parmi che di battaglie di signore<br>venga ciscun cui d'Amor cheriraggio<br>che d'Amor dica s'ha bene o dolore.                                                   | 14 |

56

### Dante a Chiaro Davanzati. [1]

Tre pensier' aggio, onde mi vien pensare, e hovvi incluso tutto il mio sapere; e ciaschedun per sé mi dà penare. comunemente fannomi morere. 4 L'uno m'afferma pur ch'io deggia amare la bella cui donato aggio 'l volere; ed io 'l consento, e nol voglio oblïare, ché non potria senz'ello gioia avere. 8 Ne gli altri due non so prender fidanza: l'un meco ardisce e fammi coraggioso ched io d'amor richieda la mi' amanza: 11 l'altro mantiene il cherir temoroso. Ond'io ti priego, Chiaro, per tua orranza, che mi consigli del men dubitoso. 14

56 a

#### Chiaro a Dante, [2]

Per vera esperienza di parlare sento ch'avete ne lo cor podere di signoria d'Amore desiare e d'esser servo a donna con piacere;

4

per che le tre nomate cose pare, le due dottando, fannovi dolere:

| ma, ciò faccendo, vien da fermo amare,<br>ch'amor non fora bon senza temere.                                                                                  | 8  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Però consiglio vostra desïanza<br>metter avanti ciò, che, il cor voglioso<br>servendo, richiedete vostr'amanza:                                               | 11 |
| ché nulla fu di cor sì orgoglioso,<br>s'un suo servente è pien d'umilïanza,<br>che 'l core suo non fusse pïatoso.                                             | 14 |
| 57                                                                                                                                                            |    |
| Dante a Chiaro. [3]                                                                                                                                           |    |
| Già non m'agenza, Chiaro, il dimandare,<br>ma' che m'agenza amare e non cherere,<br>ché nullo uom deve sua donna pregare<br>di cosa che può lei danno tenere; | 4  |
| ma desïoso nel desïo stare<br>d'ora d'amore, e in ciò mai permanere,<br>ché lo desio fa l'uomo migliorare,<br>che 'l più malvagio isforza di valere.          | 8  |
| E quel che viene in su la dilettanza<br>è di valer non mai sì desïoso:<br>perciò in cherir non fermo mia speranza.                                            | 11 |
| Ciò prova augel che più canta amoroso:<br>se vien che compia la sua disïanza,<br>fi' del cantar che sembra altrui noioso.                                     | 14 |

#### 57 a

### Chiaro a Dante. [4]

Se credi per beltate o per sapere la donna ch'ami sia d'amor sì accesa ch'ella ti dica 'sì' senza cherere. di ciò ch'i' ho detto mi puoi far ripresa. 4 E s'el ti piace pur stare a vedere, non faccio a ciò c'hai detto mai contesa: ma era mia credenza fermo avere ch'amassi, come gli altri, a buona attesa. 8 credendo, per mercé capere in essa o per servire, che facessi tanto che lei, cherendo, fossi d'aver degno: 11 ché buona donna a Dio s'ène demessa. l'amanza d'uom carnale è di tal pianto;

58

#### Dante a Puccio.

Saper vorria da voi, nobile e saggio, ciò che per me non son ben conoscente. In due voler' travagliami il coraggio, e combattuto son da lor sovente:

a null'altra l'amor non è 'n disdegno.

l'un vol ch'io ami donna di paraggio, cortese, saggia, bella e avvenente;

14

| l'altro, ha di me ver' lui par signoraggio,<br>vol che di lei non sia benevogliente.                                                                              | 8  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ond'io non saccio, d'ogni virtù sire,<br>a qual m'apprenda e deggia dar lo core:<br>così m'hanno levato lo sentire.                                               | 11 |
| Acciò richero voi, di gran valore,<br>che non v'aggrevi di mandarmi a dire<br>in qual m'affermi, per simil tenore.                                                | 14 |
| 58 a                                                                                                                                                              |    |
| Puccio a Dante.                                                                                                                                                   |    |
| Così com ne l'oscuro alluma il raggio del sol quando vi fere, similmente vostro sapere l'animo, ov'ha ombraggio e combattuto son da lui sovente;                  | 4  |
| ond'io mi maraviglio (se per saggio,<br>per me provare s'io non saccio niente,<br>non lo facete) come l'avvantaggio<br>ch'è'n voi del senno del mio sia cherente. | 8  |
| Ma poi vi piace, e per voi ubbidire,<br>diraggio ciò che mi sembia d'Amore:<br>solo si pon dov'è 'l suo desire;                                                   | 11 |
| non cura del più bel né del migliore,<br>poi c'ha sorpreso lo dolce abbellire<br>ch'avrà mostrato tornar in amore.                                                | 14 |
|                                                                                                                                                                   |    |

| Amore e monna Lagia e Guido ed io<br>possiamo ringraziare un ser costui<br>che 'nd'ha partiti, sapete da cui?<br>nol vo' contar per averlo in oblio:                               | 4  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| poi questi tre più non v'hanno disio,<br>ch'eran serventi di tal guisa in lui<br>che veramente più di lor non fui<br>imaginando ch'elli fosse iddio.                               | 8  |
| Sia ringraziato Amor, che se n'accorse<br>primeramente; poi la donna saggia,<br>che 'n quello punto li ritolse il core;                                                            | 11 |
| e Guido ancor, che n'è del tutto fore;<br>ed io ancor che 'n sua vertute caggia:<br>se poi mi piacque, nol si crede forse.                                                         | 14 |
| 60                                                                                                                                                                                 |    |
| In abito di saggia messaggiera<br>movi, ballata, senza gir tardando,<br>a quella bella donna a cui ti mando,<br>e digli quanto mia vita è leggiera.                                |    |
| Comincerai a dir che li occhi mei<br>per riguardar sua angelica figura<br>solean portar corona di desiri;<br>ora, perché non posson veder lei,<br>li strugge Morte con tanta paura | 5  |

c'hanno fatto ghirlanda di martiri. Lasso, non so in qual parte li giri per lor diletto, sì che quasi morto mi troverai, se non rechi conforto da lei: ond'eo ti fo dolce preghiera.

10

61

Donne, i' non so di ch'i' mi prieghi Amore, ch'ello m'ancide, e la morte m'è dura, e di sentir lui meno ho più paura.

Nel mezzo de la mente mia risplende
un lume de' belli occhi ond'io son vago,
che l'anima contenta.

Ver è ch'ad ora ad ora indi discende
una saetta, che m'asciuga il lago
del cor pria che sia spenta:
ciò face Amor qual volta mi rammenta
la dolce mano e quella fede pura
che doveria mia vita far sicura

Se quella in cui li mie' sospir' si stanno, vedesse siccom'io la veggio bella nell'allumata mente, 15 vedesse li pensier', ch'al cor sen vanno, accendersi di lei come facella, ben sen dorria sovente.

Ma ciò non può saper se non chi 'l sente, s'Amor nol fa; e quel sen dà men cura, 20 quanto l'anima mia più nel scongiura.

O donne, che d'Amore angeli siete,

| g g                                                                                                                                                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| quando questa gentil a voi s'appressa,<br>di me ricordi a voi.<br>Guardate infra le belle, e lei vedrete,<br>che li atti suoi diranno: «Quest'è dessa<br>che sì adorna noi».<br>Fate volgere a me li pensier' suoi | 25 |
| pur con sospiri, che la parladura                                                                                                                                                                                  |    |
| di quel che fece lei nolle sia scura.                                                                                                                                                                              | 30 |
| 62                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Deh, piangi meco tu, dogliosa petra,<br>perché s'è Petra en così crudel porta<br>entrata che d'angoscia el cor me 'npetra;<br>deh, piangi meco, tu che la tien' morta:                                             | 4  |
| ch'eri già bianca, e or se' nera e tetra,<br>de lo colore suo tutta distorta;<br>e quanto più ti priego, più s'arretra                                                                                             | 0  |
| Petra d'aprirme, ch'io la veggia scorta.                                                                                                                                                                           | 8  |
| Aprimi, petra, sì ch'io Petra veggia<br>come nel mezzo di te, crudel, giace,<br>ché 'l cor mi dice ch'ancor viva seggia.                                                                                           | 11 |
| Che se la vista mia non è fallace,<br>il sudore e l'angoscia già ti scheggia<br>Petra è di fuor che dentro petra face.                                                                                             | 14 |

Aï faux ris, pour quoi traï avés oculos meos? Et quid tibi feci, che fatta m'hai così spietata fraude? Iam audivissent verba mea Greci. E selonch autres dames vous savés 5 che 'ngannator non è degno di laude. Tu sai ben come gaude miserum eius cor qui prestolatur: je li sper anc, e pas de moi non cure. Ai Dieus, quante malure 10 atque fortuna ruinosa datur a colui che, aspettando, il tempo perde, né già mai tocca di fioretto il verde. Conqueror, cor suave, de te primo, ché per un matto guardamento d'occhi 15 vous non dovris avoir perdu la loi: ma e' mi piace che li dardi e i stocchi semper insurgant contra me de limo, dount je seroi mort, pour foi que je croi. Fort me desplait pour moi, 20 ch'i' son punito ed aggio colpa nulla; nec dicit ipsa: «malum est de isto»; unde querelam sisto. Ella sa ben che, se'l mio cor si scrulla a penser d'autre, que d'amour lessot, 25 le faux cuers grant painë an porteret. Ben avrà questa donna cor di ghiaccio e tant d'aspresse que, ma foi, est fors, nisi pietatem habuerit servo. Bien set Amours, se je non ai socors, 30 che per lei dolorosa morte faccio

| neque plus vitam, sperando, conservo.<br>Ve omni meo nervo,<br>s'elle non fet que pour soun sen verai<br>io vegna a riveder sua faccia allegra.<br>Ahi Dio, quant'è integra.<br>Mes je m'en dout, si gran dolor en ai:<br>amorem versus me non tantum curat<br>quantum spes in me de ipsa durat. | 35 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Cianson, povés aler pour tout le monde,<br>namque locutus sum in lingua trina,<br>ut gravis mea spina<br>si saccia per lo mondo. Ogn'uomo senta:<br>forse pietà n'avrà chi mi tormenta.                                                                                                          | 40 |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| Bernardo, io veggio ch'una donna vene<br>al grande assedio della vita mia<br>irata sì, che accende e caccia via<br>tutto ciò che l'aiuta e la sostene;                                                                                                                                           | 4  |
| onde riman lo cor, ch'è pien di pene,<br>senza soccorso e senza compagnia,<br>e per forza conven che morto sia<br>per un gentil disio ch'Amor vi tene.                                                                                                                                           | 8  |
| Questo assedïo grande ha posto Morte,<br>per conquider la vita, intorno al core,<br>che cangiò stato quando 'l prese Amore                                                                                                                                                                       | 11 |
| per quella donna che sì mira forte,<br>come colei che sil pone in disnore:<br>ond'assalir lo ven, sì ch'è si more.                                                                                                                                                                               | 14 |

| Se 'l viso mio a la terra si china<br>e di vedervi non si rassicura,<br>io vi dico, madonna, che paura<br>lo face, che di me si fa regina:                   | 4  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| perché la biltà vostra, peregrina<br>qua giù fra noi, soverchia mia natura,<br>tanto che quando ven per avventura<br>vi miro, tutta mia vertù ruina;         | 8  |
| sì che la morte, che porto vestita,<br>combatte dentro a quel poco valore<br>che mi rimane, con piogge di troni.                                             | 11 |
| Allor comincia a pianger dentro al core<br>lo spirito vezzoso de la vita,<br>e dice: «Amore, o perché m'abbandoni?»                                          | 14 |
| 66                                                                                                                                                           |    |
| Io sento pianger l'anima nel core,<br>sì che fa pianger li occhi li soi guai,<br>e dice: «Oh lassa me, ch'io non pensai<br>che questa fosse di tanto valore; | 4  |
| ché per lei veggio la faccia d'Amore<br>vie più crudele ch'io non vidi mai,<br>e quasi irato mi dice: "Che fai                                               | 8  |
| dentro a questa persona che si more?"                                                                                                                        | 0  |

| Dinanzi a li occhi miei un libro mostra,<br>nel qual io leggo tutti que' martiri<br>che posson far vedere altrui la morte. | 11 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Poscia mi dice: "Misera, tu miri<br>là dove è scritta la sentenzia nostra<br>ditratta del piacer di costei forte"».        | 14 |
| 67                                                                                                                         |    |
| Non v'accorgete voi d'un che si smore e va piangendo, sì si disconforta?                                                   |    |
| Io prego voi, se non vi siete accorta,                                                                                     |    |
| che lo miriate per lo vostro onore.                                                                                        | 4  |
| E' si va sbigottito, in un colore<br>che 'l fa parere una persona morta,<br>con tanta pena che ne li occhi porta,          |    |
| che di levarli già non ha valore.                                                                                          | 8  |
| E quando alcun pietosamente 'l mira,                                                                                       |    |
| lo cor di pianger tutto li si strugge,<br>e l'anima sen dol sì che ne stride;                                              | 11 |
| e se non fosse ch'elli allor si fugge,<br>sì alto chiama voi quand'ei sospira                                              |    |
| ch'altri direbbe: «Or sappiam chi l'ancide»                                                                                | 14 |

| Questa donna che andar mi fa pensoso<br>porta nel viso la vertù d'Amore,<br>la qual fa disvegliar altrui nel core<br>lo spirito gentil, se v'è nascoso.                   | 4  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ella m'ha fatto tanto pauroso,<br>poscia ch'io vidi lo dolce signore<br>ne li occhi soi con tutto il su' valore,<br>ch'io le vo presso e riguardar non l'oso.             | 8  |
| E s'avvien ciò, ched i' quest'occhi miri, io veggio in quella parte la salute che lo 'ntelletto mio non vi pò gire.                                                       | 11 |
| Allor si strugge sì la mia vertute<br>che l'anima che move li sospiri<br>s'acconcia per voler del cor fuggire.                                                            | 14 |
| 69                                                                                                                                                                        |    |
| Poi che sguardando il cor feriste in tanto<br>di grave colpo ch'io non batto vena,<br>Dio, per pietà, or deali alcuna lena,<br>che 'l tristo spirto si rinvegna alquanto. | 4  |
| Or non vedete consumar in pianto gli occhi dolenti per soperchia pena? la qual sì stretto a la morte mi mena che già fuggir non posso in alcun canto.                     | 8  |

| •                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Vedete, donna, s'io porto dolore,<br>e la mia voce ch'è fatta sottile,<br>chiamando a voi mercé sempre d'amore;                                                                                         | 11 |
| e s'el v'aggrada, donna mia gentile,<br>che questa doglia pur mi strugga 'l core,<br>eccomi apparecchiato servo umile.                                                                                  | 14 |
| 70                                                                                                                                                                                                      |    |
| Io non domando, Amore,<br>fuor che potere il tuo piacer gradire,<br>così t'amo seguire<br>in ciascun tempo, dolce il mio signore.                                                                       |    |
| Eo son in ciascun tempo ugual d'amare<br>quella donna gentile<br>che mi mostrasti, Amor, subitamente,<br>un giorno che m'entrò sì ne la mente                                                           | 5  |
| la sua sembianza umile,<br>veggendo te ne' suoi begli occhi stare,<br>che dilettare il core<br>da poi non s'è voluto in altra cosa<br>fuor che 'n quella amorosa<br>vista ch'io vidi rimembrar tuttore. | 10 |
| Questa membranza, Amor, tanto mi piace, e sì l'ho imaginata, ch'io veggio sempre quel ch'io vidi allora; ma dir non lo poria, tanto m'accora                                                            | 15 |
| che sol mi s'è posata<br>entro a la mente: però mi do pace<br>che 'l verace colore                                                                                                                      | 20 |

chiarir non si poria per mie parole. Amor, come si vole dil tu per me là 'v'io son servitore.

Ben deggio sempre, Amore,
rendere a te onor, poi che desire
mi desti d'ubidire
a quella donna, ch'è di tal valore.

#### 71

Lo sottil ladro che ne gli occhi porti vien dritto a l'uom per mezzo de la faccia, e prima invola il cor ch'altri lo saccia, passando a lui per li sentier' più accorti.

Tu ch'a far questo l'aiuti e conforti, però che sospirando si disfaccia, fuggendo mostri poi che ti dispiaccia, sì che 'n tal guisa n'ha' già quasi morti.

Li spiriti dolenti disvïati, che n'escon de lo cor, che trovan meno, non domandan se non che tu mi guati.

Ma tu se' micidiale, e hai sì pieno l'animo tuo di pensier' sì spietati ched ognun par che sia crudel veleno.

| Iacopo, i' fui, ne le nevicate alpi,<br>con que' gentil ond'è nata quella<br>ch'Amor ne la memoria ti suggella<br>e per che tu, parlando anzi lei, palpi. | 4  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Non credi tu, perch'io aspre vie scalpi,<br>ch'io mi ricordi di tua vita fella<br>sol per costei che la dïana stella<br>crïò e donde tu mai non ti parti? | 8  |
| Per te beato far mossi parole<br>a' suo' propinqui del lontano essilio<br>che cercar pensa per l'altrui valore.                                           | 11 |
| Donde non nacquer canti né carole,<br>ma in tra loro facien lungo concilio:<br>non so 'l deliberar, ma so 'l dolore.                                      | 14 |
| Dico che tutti si dolien per lei,<br>dicendo: «Dove perderem costei?»                                                                                     |    |
| 73                                                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                                           |    |
| Sennuccio, la tua poca personuzza,<br>onde di' che deriva il desïuzzo<br>il qual ti fa portare il cappucciuzzo<br>così polito in su l'assettatuzza,       | 4  |
| cosi ponto ni su i assettatuzza,                                                                                                                          | 7  |

quando tu ti vestisti d'una uzza ch'era vergata d'uno scaccatuzzo,

| e che n'andavi in sul tuo ronzinuzzo,<br>spesso ambiando con la pochettuzza,                                                                             | 8  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| io mi pensava di darti copiuzza<br>di quella donna che miri fisuzzo,<br>credendo avessi alcuna bontaduzza;                                               | 11 |
| e t'ho trovato memoria scioccuzza,<br>sì ch'io non ti vo' più per fedeluzzo,<br>così sa' far di me mala scusuzza.                                        | 14 |
| 74                                                                                                                                                       |    |
| Nulla mi parve mai più crudel cosa<br>di lei per cui servir la vita lago,<br>ché 'l suo desio nel congelato lago,<br>ed in foco d'amore il mio si posa.  | 4  |
| Di così dispietata e disdegnosa<br>la gran bellezza di veder m'appago;<br>e tanto son del mio tormento vago<br>ch'altro piacere a li occhi miei non osa. | 8  |
| Né quella ch'a veder lo sol si gira<br>e 'l non mutato amor mutata serba,<br>ebbe quand'io già mai fortuna acerba.                                       | 11 |
| Dunque, Giannin, quando questa superba<br>convegno amar fin che la vita spira,<br>alquanto per pietà con me sospira.                                     | 14 |

| La gran virtù d'Amore e 'l bel piacire<br>che nel mio cor di voi, mia donna, è nato,<br>m'ha fedelmente in vo', donna, tornato,<br>ch'i' v'amo e voglio sempre vo' servire, | 4  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| perché più bella siete, al mio parire,<br>d'ogni altra donna di pregio laudato;<br>saggia, gentile, core aumiliato,<br>ciò che sguardate fate ringioire.                    | 8  |
| Poi conoscete ch'i' v'ho dato il core<br>e siete donna di tanta valenza,<br>degnate me tener per servitore.                                                                 | 11 |
| Merzé vi chero a vostra provedenza,<br>ch'i' senta gioia per alcun sentore<br>ch'io sie servente a vostra ubidïenza.                                                        | 14 |
| 76                                                                                                                                                                          |    |
| De gli occhi di quella gentil mia dama<br>esce una vertù d'amor sì pina<br>ch'ogni persona che la ve' s'inchina<br>a veder lei, e mai altro non brama.                      | 4  |
| Beltà e Cortesia sua dea la chiama,<br>e fanno ben, ché l'è cosa sì fina<br>ch'ella non par umana, anti divina,<br>e sempre sempre monta la sua fama.                       | 8  |

| Chi l'ama, come pò esser contento,<br>guardando le vertù che 'n lei son tante;<br>e s' tu mi dici: «come 'l sai?», che 'l sento.                                          | 11 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ma se tu mi dimandi e dici: «quante?»,<br>non ti so dire, ché non son pur cento,<br>anti più d'infinite ed altrettante.                                                   | 14 |
| 77                                                                                                                                                                        |    |
| De' tuoi begli occhi un molto acuto strale<br>m'è nel cor fitto, e oltre più d'un'oncia,<br>sì che mi fora meglio ogni altro male,<br>secondo ch'Amor dentro mi rinoncia. | 4  |
| Oimè, perché venisti così acconcia<br>lo dì ch'i' ebbi quel colpo mortale,<br>che vita e ogni stato mi disconcia,<br>e per campar nulla cosa mi vale?                     | 8  |
| I' ti scontrai per quel che nel cor porto,<br>e perché mai de la tua dolce vista<br>non fosse allegra l'anima mia trista.                                                 | 11 |
| Che se quella pietà ch'amor racquista<br>per lei senza veder non s'ha conforto,<br>e i' ho perduto questo, ond'io son morto.                                              | 14 |

| «Non piango tanto il non poter vedere<br>quella che di mia vita era nutrice,<br>quanto per tema non sia sdegnatrice<br>di mia dimora, ch'è contra volere,    | 4  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| pensando che ciascun om de' savere<br>che mal pittura sta senza vernice,<br>ché no ha stabilità»: così mi dice<br>lo cor c'ha perso lo su' bel piacere.      | 8  |
| Sì che 'n questo pensando si conduce<br>la vita a morte, e spesso la richiama<br>dicendo: «Sola tu sei la mia luce».                                         | 11 |
| Sentendo ciò, quello spirito ch'ama<br>vien con conforto e dice: «Sempre duce<br>fia del tu' amor quella che 'l tu' cor brama».                              | 14 |
| 79                                                                                                                                                           |    |
| Molti, volendo dir che fosse Amore,<br>disser parole assai, ma non potero<br>dir di lui cosa che sembrasse il vero,<br>né diffinir qual fosse il suo valore. | 4  |
| Ben fu alcun che disse ch'era ardore<br>di mente imaginato per pensiero;<br>e alcun disse ch'era desidero<br>di voler nato per piacer del core.              | 8  |

Io dico che Amor non è sustanza
né cosa corporal ch'abbia figura,
anzi è passïone in disïanza,

11

piacer di forma dato per natura,
sì che 'l voler del core ogni altro avanza:
e questo basta fin che 'l piacer dura.

14

80

Quando il consiglio tra gli uccei si tenne, di nicistà convenne che ciascun comparisse a tal novella; e la cornacchia maliziosa e fella pensò mutar gonnella, 5 e da molti altri uccei accattò penne; e addobbossi, e nel consiglio venne: ma poco si sostenne, perché parïa sopra gli altri bella; e l'un domandò a l'altro: «Chi è quella?», 10 sì che finalmente ella fu conosciuta. Or odi che n'avvenne.

Che tutti gli altri uccei le fur dintorno, sì che sanza soggiorno la pelar sì ch'ella rimase ignuda; 15 e l'un dicëa: «Vedi bella druda», dicea l'altro: «Ella muda»; e così la lasciaro in grande scorno. Similemente divien tutto giorno d'uom che si fa adorno 20 di fama o di vertù ch'altrui dischiuda, che spesse volte suda

de l'altrui caldo tal che poi agghiaccia. Dunque beato chi per sé procaccia.